

# Las fuertes lluvias dejan hasta 109 l/m² en el litoral

Burriana, Peñíscola y Santa Magdalena presentan los mayores registros y la alerta naranja se mantiene hoy PÁGINA 13

JUEVES, 19 DE SEPTIEMBRE DE 2024 | DIRECTOR ÁNGEL BÁEZ CALVO | NÚMERO 28.629 AÑO LXXXVI | 1,80 EUROS | ≡ PRENSA IBÉRICA

# Mediteraneo Mediteraneo

www.elperiodicomediterraneo.com

# — DEBATE DE POLÍTICA GENERAL –

# Mazón ampliará las rebajas fiscales y carga contra la herencia del Botànic

El president anuncia 30 medidas en vivienda, familia, industria y territorio La izquierda critica su dependencia de Feijóo y el desmarque con la deuda



El CICU regresa a Castellón y estará operativo en octubre con servicio de enfermería

PÁGINAS 4 A 10



# LA TODAVÍA MINISTRA LLEGA A BRUSELAS COMO VICEPRESIDENTA DE TRANSICIÓN VERDE

# El azulejo espera que Ribera sea una aliada

Valoran su conocimiento del sector y puede modificar los plazos para la descarbonización PÁGINA 11

# CAMPAÑA CITRÍCOLA

# La clemenules arranca a 0,41 € el kilo, pero no es suficiente para cubrir los costes

La producción media por hanegada es de 1.215 kilos

PÁGINA 12

# **ECONOMÍA CIRCULAR**

Odile Rodríguez de la Fuente y Álex Dakov, conferenciantes en el Ecoforum el 2 de octubre PÁGINA 15

### **BIENESTAR SOCIAL**

Castelló inicia la obra de la residencia para la tercera edad que prometieron en 2016 PÁGINA 17



"30 años siendo tu audioprotesista de confianza **en Castellón**"

Luisa Chica Audioprotesista en GrandAudition Castellân GRANDAUDITION

C/ Ruiz Zorrilla, 35 - Castellón 964 81 64 34 622 78 59 89 AUDÍFONOS 35€



Jueves, 19 de septiembre de 2024

# **EDITORIAL**

# El azulejo, ante el reto verde europeo

La designación de Teresa Ribera como número dos de la Comisión Europea y responsable de la Transición Verde puede suponer oxígeno para sectores como el cerámico, que desempeña un papel fundamental en la economía de Castellón. Ribera, que hasta ahora ha encabezado la política ambiental española, tendrá la tarea de guiar a Europa en su proceso de descarbonización en un ejercicio de equilibrismo que tendrá que sortear entre las exigencias medioambientales y la competitividad de nuestras empresas.

Las aspiraciones de la industria cerámica para atenuar el impacto de estas políticas medioambientales no solo son legítimas, sino que están fundamentadas en los avances que, a lo largo de los últimos treinta años, el sector se ha autoimpuesto en materia de emisiones. La Unión Europea ha establecido plazos ambiciosos para la descarbonización, pero estos deben ser alcanzables para las empresas si no se quiere fomentar la deslocalización de la producción a países con normativas más laxas, como es el caso de India o China. Desde la patronal azulejera y desde el sector de los esmaltes cerámicos se viene insistiendo en la necesidad de implementar una transición energética justa, que considere los plazos de adaptación realistas para el sector, permitiendo a las empresas mantenerse competitivas sin que los altos costes de esta transición acaben afectando su propia existencia.

El azulejo ha sido y es pilar de la economía en Castellón y la incertidumbre que genera la velocidad de las exigencias climáticas de
Bruselas ha aumentado el temor a la pérdida de empleos y la fuga de
inversiones. En este contexto es fundamental que Ribera, que debe
ser conocedora de primera mano de la realidad de esta industria,
sepa trasladar a la Comisión Europea estas preocupaciones y promueva un marco regulatorio que equilibre la sostenibilidad y la
competitividad. Es más, su experiencia previa como ministra de
Transición Ecológica le debe proporcionar una perspectiva valiosa
sobre la distancia entre las metas impuestas por la UE y la capacidad
real de adaptación de sectores clave como el cerámico. Así se lo ha
hecho ver el sector en las numerosas reuniones y contactos que han
tenido a lo largo de su gestión ministerial.

Por otro lado, es importante recordar el reciente informe liderado por Mario Draghi, que enfatiza la necesidad de reforzar la industria en Europa. Este informe subraya que la sostenibilidad no solo debe centrarse en lo ambiental, sino también en garantizar que la economía y el empleo no se vean sacrificados en el proceso. Las empresas europeas, incluidas las cerámicas, necesitan un entorno de competencia justo, donde los productos fabricados bajo estrictas normativas medioambientales no queden en desventaja frente a los importados de países con requisitos menos rigurosos.

Ribera vuelve ahora a tener la oportunidad de ser una aliada clave para la industria y hacerlo desde su posición europea, no solo como defensora del clima (papel que es muy necesario) sino también como promotora de la innovación y la modernización industrial. La transición energética puede y debe ser una oportunidad para el azulejo, de modernizarse y adoptar nuevas tecnologías que le permitan reducir sus emisiones, pero sin perder competitividad.

El éxito de la Transición Verde no solo se mide en términos de reducción de emisiones, sino también en la capacidad de preservar y fortalecer una industria en su camino hacia ese nuevo e idílico escenario más respetuoso con nuestro entorno natural. ■

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales

Mediterráneo

PROMOCIONES Y EDICIONES CULTURALES, S.A. Director: Ángel Báez Calvo Subdirector: José Vicente Felip Forcada

Subdirector: José Vicente Felip Forcada Redactores Jefe: Javier Navarro Cantavella, Javier Abad Meliá y José Beltrán Lamaza

### LO MÁS VISTO

# Los dos festivos locales en Castelló del próximo año

Serán el 24 y el 28 de marzo, el lunes y el viernes de la semana de las fiestas de la Magdalena.

elperiodicomediterraneo.com

### LA ENCUESTA DE LA SEMANA

¿Estás de acuerdo en que se rebaje la tasa de alcoholemia?

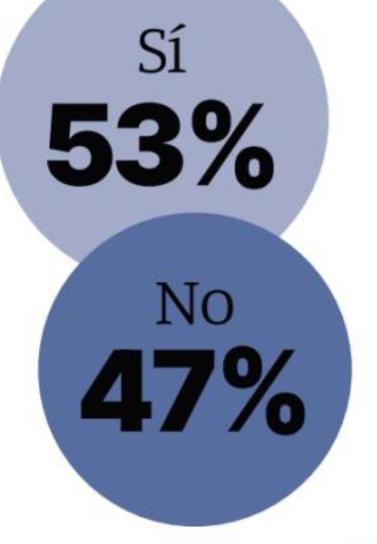

# 'Merecidio'



En los tiroteos del Lejano Oeste también se fallaban la mayor parte de los disparos. Esta ley nunca disuadió a un norteamericano de intentarlo, y el segundo o tercer atentado encadenado contra Donald Trump confirma la tentación de decidir las elecciones a tiros. En el bando progresista, que también desalojó a Joe Biden de la reelección a punta de pistola, los expertos se dividen entre las sospechas de un montaje trumpista y la moraleja de que la presunta víctima se lo tiene bien mere-

cido. El merecidio, variante del homicidio ejercido so-

bre personajes impresentables.

El docto Le Monde titula su cobertura del enésimo atentado con un filosófico En Estados Unidos se registra un aumento inquietante de la violencia política, que Trump no ha dejado de alimentar. Impecable, pero tal vez un poco inoportuno, como el tuit de la reportera del Washington Post que saludó la muerte de Kobe Bryant y su hija refrescando de inmediato la acusación de violación sobre el baloncestista. De aquí a disculpar a quienes piensen apuntar su AK-47 o cuemos de cabra contra el magnate, solo hay un paso. Por no hablar de la unilateralidad de las acusaciones. Cuando el expresidente acusó la semana pasada a Kamala Harris de desproteger a los estadounidenses, la vicepresidenta gritó con energía que «no vamos a quitarle las armas a nadie».

Pues bien, parece que otro Don Nadie se ha tomado la licencia de apuntar hacia Trump. En el paraíso de la democracia, los políticos sufren las consecuencias de sus decisiones armamentísticas. ■

Matías Vallés es periodista

# **LA VIÑETA**



### www.elperiodicomediterraneo.com

mediterraneo@elperiodico.com Carretera Almassora, número 108 12005 Castellón. Teléfonos suscripciones: 964 349 500 (Ext. 1). Publicidad: 964 349 500 (Ext. 2). Redacción: 964 349 500 (Ext. 3). Administración: 964 349 500 (Ext. 4). **Imprime:** Localprint, S.L.

**Depósito Legal** CS 6-1961. Número 28.629. La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales. Promociones y Ediciones Culturales, S.A. se reserva todos los derechos inherentes a la publicación de Mediterráneo, sus suplementos y cualquier otro producto de venta conjunta

el Periódico Mediterráneo Jueves, 19 de septiembre de 2024 Opinión | 3

# Vía recta

LE FUMOIR

JAVIER PUGA LLOPIS

La ciudad vieja de Damasco es una ciudadela a franjas, que recuerda en algo al conjunto albinegro del Duomo de Siena. Frente a la esplendorosa Mezquita de los Omeyas, se extiende un zoco cubierto, que protege a vendedores y clientes del sol totalitario del verano. El clima es seco, y recuerda al de Madrid. Damasco no tiene la vibración incesante de El Cairo, pero tampoco la molicie de otras ciudades árabes. Se trabajaba en ella para vivir, aunque estos últimos tiempos vinieron recios y hay que hacer horas extra

para ganarse el jornal. Esta tarde, en sus callejas, reina un silencio sólo roto por el rumor saltarín de los dados y las fichas de taula, el backgammon local al que tan aficionados son los damascenos. Los vendedores no acosan al visitante. Como mucho preguntan curiosos de dónde es uno y le dan la bienvenida en español. El recuerdo de riadas de turistas por el zoco queda ya algo lejano tras el horrendo paréntesis de la guerra.

Lo peor de las guerras son las posguerras, como bien sabemos en España.
Los retratos del Presidente, del rais, son ubicuos en la medina. El zoco siempre está con el Gobierno. Es el pulso del país. Las gentes que lo habitan y transitan dan idea de una raza de fenotipos variados. Los hombres muestran un cierto cansancio en su rostro, como si la vida se les estuviera haciendo dema-

siado onerosa, pero su elegante dignidad no admite derrota. Las mujeres parecen algo más alegres, y rezuman una dulzura que alguno podría confundir con seducción, pero que no lo es necesariamente. Son de natural amables y acumulan gracia y belleza. Una banda de jóvenes chiíes, totalmente vestidos de negro, pasa junto a mí celebrando la fiesta de *Arbaín*. Imponen con sus bigotes y sus barbas hirsutas. Se dirigen al Mausoleo del Bautista (*Yahia*, en árabe) en la Mezquita, venerado por su secta. Les sigue una banda de niños de mirada algo desafiante e inocencia largo tiempo perdida. Niños sin infancia. Uno porta una bandera negra con una inscripción kúfica. Dos de ellos, de apenas 10 años, fuman. Recuerdan al protagonista de *Los* 400 golpes o a los del cine quinqui español de los 70.

Damasco es una ciudad bíblica a las que sus habitantes lla-

man Sham, que es como también se conoce al país en dialecto sirio. Su ciudad
vieja es de origen romano, con un decumano que se denomina Vía recta y un
cardo que el tiempo y la construcción
han difuminado. Tras una puerta algo
desvencijada, se abre un patio que es un
café, donde jóvenes de buen aspecto
fuman narguilé y beben tés y zumos.
Suena música árabe y el ambiente es
chic. Parecen tener todo el tiempo del
mundo. No habita en este lugar el hedonismo desbordado de Beirut, pero sí

un amor tranquilo por la vida, un «shweia, shweia» («poco a poco») existencial. Uno puede observar en sus ojos, a un tiempo, la aceptación de la desgracia vivida y la vitalidad como Victoria definitiva, dos caras de la misma moneda. La mirada del sirio no parece encerrar malos sentimientos.

Circulando en coche por las afueras, en un recodo de la autopista cubierto de yerba, las familias se agrupan relajadas en pequeños corros, en torno a un infiernillo donde hacen de comer. En ese cuadro de Manet suburbano, las mujeres, veladas y sonrientes, se sientan, pudorosas, sobre sus talones. Los hombres fuman mientras los niños corretean entre los distintos grupos ahí arracimados. Lo que veo me da que pensar. La gente parece, pese a todo, feliz, y uno no puede dejar de preguntarse si ello es resultado de

la alegría que procura haber sobrevivido a una guerra, o si se trata de espíritus más elevados que el mío, de almas más desarrolladas que nuestra torturada alma occidental, presa de una pertinaz ansiedad e insatisfacción que intentamos calmar con diazepam, viajes y cursos de yoga. Quizá todo es mucho más fácil, y el secreto de esa serenidad vital de los sirios es no haberse apartado nunca de lo esencial, de la sencillez, de una conjugación adecuada de la idea de tiempo con la de vida, de esa vía recta que perfila el viejo Damasco y el alma de los que la habitan, herederos de casi tres mil años de Historia y de las lecciones que ésta trajo consigo. ■

Javier Puga Llopis es cronista y fotógrafo

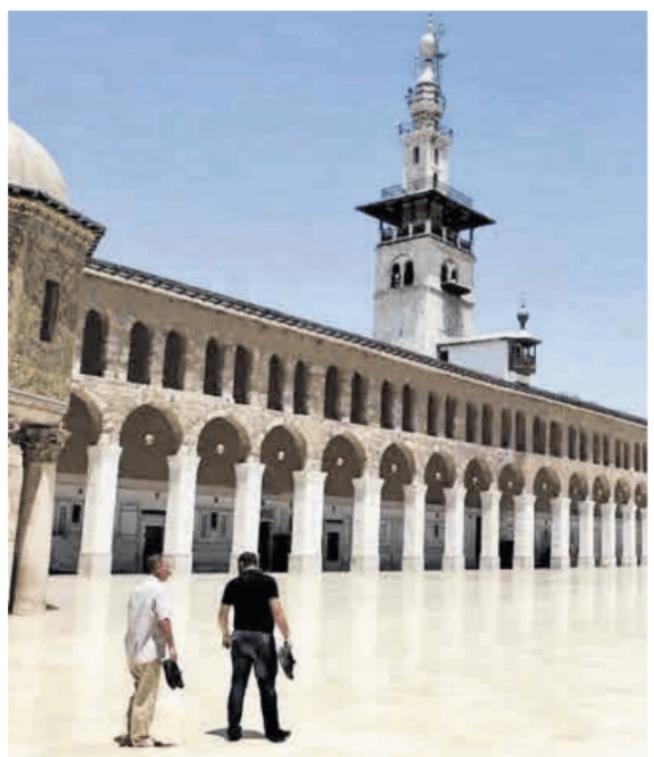

# PROTAGONISTA DEL DÍA

TERESA RIBERA. Ministra

Está previsto que pronto se traslade a Bruselas para liderar la transición verde en la Unión Europea. Desde la cerámica le recuerdan que este proceso no debe suponer una merma de la industria, como le han transmitido en diferentes ocasiones.

# NARANJADA

# Peñíscola premia las mejores tapas

La XVII Ruta Chanclas y Tapas de Peñíscola desveló las mejores elaboraciones de este año. El gran ganador fue Mareva Blue al llevarse el primer y el segundo premio.

# **GUINDILLA**

# Casi un año sin arreglar un poste

Los problemas de la despoblación y agravios del interior se evidencian con casos como el que sufre Castellfort, con un poste telefónico a punto de caer desde hace casi un año.

# Un monstruo se exhibe



LA COLUMNA

JOSEP M. FONALLERAS

Confieso que no sabía quién era Carlos Tamayo. No estoy muy al día del mundo de los youtubers y desconocía que este chico ya tenía detrás una notable trayectoria (como una investigación sobre el Palmar de Troya), en la que mezcla el periodismo de investigación con el formato acuciado, dinámico, insistente de las redes.

Estos tres adjetivos (insistente, acuciado, dinámico) también pueden aplicarse a su personalidad. Y su trabajo, sin ningún desvío o maniobra dilatoria. Directo, contumaz, indócil, compulsivo. Me llamaron la atención los comentarios que había generado su última producción: Cómo cazar a un monstruo, recién estrenada en la plataforma Prime Video. Y me lancé a verla.

Es un documental intenso, contrahecho, caótico, sobre la existencia de un personaje, Lluís Gros, condenado a 23 años de cárcel por abusos sexuales a menores. Hay tres detalles que cautivan en esta entrega de Tamayo. El primero, el formato inquietante que nos enseña la vida normal de este monstruo que, por diversas circunstancias, todavía no está encarcelado cuando Tamayo lo filma. El segundo, la convivencia del narrador, el investigador y el justiciero.

Tamayo no es un observador aséptico, vive las pesquisas y el estrecho contacto con Gros (a quien conoce desde hace tiempo) como un cazador que clama, abruptamente, contra la impunidad. El tercer detalle es la contemplación de la personalidad de Gros. No solo sabe que lo filman y que le reclaman continuamente la contrición de los pecados, sino que, en el examen de conciencia previo al perdón que se niega a pedir a las víctimas, se enseña, se muestra, se desnuda como el monstruo del título. Es impresionante asistir a su exhibición de impudicia, a la explanación cínica de sus argumentos, a los fuegos artificiales de un ego desmedido que le acaba delatando. ¿Sabe ese personaje que muerde el anzuelo de Tamayo? ¿Tanto le da? El histrionismo exacerbado y el afán de protagonismo le conducen hacia la cueva de su propio delirio, un viscoso camino de perdición moral.

Josep Maria Fonalleras es escritor

Jueves, 19 de septiembre de 2024

# **DEBATE DE POLÍTICA GENERAL EN LA COMUNITAT**

M. A. Montesinos



Diputados del PP y consellers aplauden tras el discurso del presidente Carlos Mazón, ayer, en el debate de política general.

# Mazón presume de avances sociales y anuncia ventajas fiscales por hijos

El president promete duplicar las deducciones por nuevos nacimientos o adopciones a rentas de hasta 30.000 euros • Carga con dureza contra la herencia del Botànic y el «abandono» del Gobierno

MATEO L. BELARTE València

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, solventó ayer sin grandes apuros su primer debate de política general como jefe del Consell. Como avanzaba la enorme pila de folios con los que se presentó en la tribuna, el popular desplegó un larguísimo discurso de más de tres horas en el que dejó una treintena de anuncios, la mayoría centrados en áreas sociales como sanidad y vivienda y, como estaba previsto, en materia fiscal, con nuevas deducciones en IRPF para rentas medias y bajas y más rebaias fiscales de alcance limitado. No aportó datos de su alcance o impacto recaudatorio. La duración de ese primer turno de palabra de Mazón, sin precedentes, enfadó notablemente a la oposición.

Al margen de las promesas, Mazón descargó con dureza y durante más de una hora contra la gestión del Botànic. El «abandono» del Gobierno de Pedro Sánchez fue otra constante. Además, presumió del impulso reivindicativo que su Ejecutivo ha dado a la agenda valenciana y sacó pecho del grado de cumplimiento de sus compromisos electorales, sobre todo los sociales. Algunos de ellos conseguido con Vox, ahora fuera del Consell y a quien el president solo apeló con una breve mención al «trabajo conjunto» llevado a cabo en esos meses de coalición. Los voxistas, que en la previa avisaron de que Mazón «no va por buen camino» para contar con su apoyo parlamentario, se mantuvieron ayer impasibles en sus escaños y evitaron aplaudir al president durante los más de 180 minutos de comparecencia.

En total fueron 30 las iniciativas adelantadas por el jefe del Consell, algunas recicladas de anuncios anteriores. En fiscalidad, que se mantiene en el eje de las políticas de Mazón, anunció que duplicará las deducciones por nacimientos y adopciones para rentas medias y bajas (hasta 30.000 euros en declaraciones individuales y 47.000 en conjuntas), que alcanzarán los 600 euros por el primer hijo v crecen hasta los 900 en caso del tercero y sucesivos, con el objetivo de fomentar la natalidad. «La reforma va a seguir avanzando, no tengan duda», confirmó.

Igualmente, se comprometió a mantener congelado el canon del agua en 2025, así como a la eliminación de tasas portuarias a barcos pesqueros y la rebaja del 60% del impuesto de transmisiones patrimoniales de tierras agrícolas. También pondrá en marcha

una bonificación del 50% a los Actos Jurídicos Documentados que están asociados a los proyectos de interés autonómico, una figura de reciente creación.

Mazón insistió en todo momento en el universo al que se dirigen las deducciones, las aprobadas y las anunciadas: «A rentas medias

El jefe del Consell marca el debate con un discurso inicial de más de tres horas que enfada a la oposición

Ensalza el «trabajo conjunto» con Vox, pero el exsocio responde con frialdad al popular y bajas», repitió incansablemente con la mirada fijada en la bancada de la izquierda, que viene criticando su política fiscal, la cual considera incompatible con sus reivindicaciones de más recursos al Estado. Al contrario, exhibió los datos de recaudación de lo que va de 2024 frente a las acusaciones de que sus rebajas reducen la recaudación: «Ingresamos más con menos impuestos y de manera más solidaria y justa, no confiscatoria».

El president, que situó la vivienda como uno de los retos «más importantes» de su mandato, anunció la licitación de 1.500 viviendas de protección oficial antes de fin de año, que se construirán en suelo público cedido por los municipios adheridos al plan Vive y con un 40% de reserva a jóvenes.

La sanidad ocupó también un lugar preponderante tanto en su balance del primer curso como en Jueves, 19 de septiembre de 2024

los anuncios a futuro. Entre los más importantes, un decreto para «modernizar» la atención primaria y comunitaria. También se comprometió con el regreso de los CICU a Alicante y Castellón, una promesa de campaña, y ampliará su plantilla. Igualmente, adelantó más plazas en salud mental y mejor comunicación entre departamentos en radiología.

Dentro del impulso legislativo, para el que tendrá que buscar apoyos en Les Corts, anunció una ley del tercer sector para «dignificar» a los trabajadores de entidades sociales, otra ley para «blindar» la gratuidad educativa de o a 3 años, una de las medidas en las que más incidió, así como normas para la huerta, la costa y la ordenación del territorio. Mazón repitió varias veces en su discurso su apuesta por compatibilizar el «desarrollo» y la «protección» del territorio.

En el ámbito cultural, además de alardear del fin de las subvenciones a entidades «pancatalanistas», pondrá en marcha un plan de rehabilitación del patrimonio cultural, un plan estratégico para el sector audiovisual y ratificó el decreto para «mejorar la seguridad» de los bous al carrer, una actividad que respaldó sin complejos.

### El Botànic en la diana

Mazón se recreó en su primera hora en el atril en criticar la herencia del Botànic, trazando constantes comparativas entre lo encontrado a su llegada al Palau, que «superaba los peores escenarios imaginables», y la situación actual. Frente al «sectarismo» y «descontrol» de la izquierda, «resultados reales y cuantificables»:



«Estamos cumpliendo con el cambio que pidieron las urnas, el Botànic es hoy solo un mal recuerdo»

«La deuda es injusta, pero de manera prioritaria pedimos un fondo de nivelación ya»

«No podemos volver a un pasado superado. Queda mucho por hacer y lo mejor es que lo hagamos juntos»

CARLOS MAZÓN Presidente de la Generalitat reducción del gasto político y del déficit (prevé bajarlo en 800 millones este año respecto al anterior), atracción de inversiones, menos listas de espera sanitarias, libertad educativa, impulso a las renovables, reivindicación en Madrid... En todos estos aspectos Mazón presumió de estar «cumpliendo». «Hemos atendido lo urgente sin descuidar lo importante», resumió.

En pleno debate sobre la financiación autonómica en España, Carlos Mazón volvió a insistir en el fondo de nivelación, que cifró en más de 1.700 millones para la Comunitat Valenciana de aquí a 2027, como la herramienta prioritaria para corregir de manera más rápida la situación valenciana. Sobre la quita de la deuda, de la que recela el PP nacional, el popular reconoció que es «injusta», pero evitó reclamar la condonación alegando que faltan detalles desde el Gobierno central.

Ese Ejecutivo de Pedro Sánchez fue el otro blanco de Mazón. Le acusó de tener olvidada a la Comunitat Valenciana y de no atender a sus reivindicaciones ni peticiones de diálogo. Entre otras, el agua para l'Albufera, las inversiones hídricas y en infraestructuras, la financiación de la dependencia, para atender a menores migrantes o la deuda por la atención sanitaria a desplazados o la gestión de la costa. «Un ejército de nombres pomposos y funciones gaseosas para quienes la Comunitat no existe», lamentó para avisar de que seguirá exigiendo estas iniciativas «con lealtad al Estatut y a la Constitución» y sin reclamar «privilegios supremacistas sino lo que nos corresponde». ■

M. A. Montesinos



El president Carlos Mazón en la intervención inicial del debate desde la tribuna de Les Corts, ayer.

# **Análisis**

Hace un año, en Corts se hablaba de grandes acuerdos. Hoy no se atisban puentes. Lo de ayer refuerza la sociedad de la ruptura.

# En los circos no construyen puentes



ALFONS GARCIA Periodista

Rostros. Tomen nota los protagonistas de ayer. Los del debate de 2022 están hoy fuera del primer plano en Les Corts. Todos. La política va muy rápido, quizá van a tener pocas oportunidades para hacer algo e intentar pasar a la historia. Lo de ayer no es el peor ejemplo de política, se desarrolló dentro de los márgenes razonables, pero ni mucho menos es el mejor.

Entendimiento. Hace un año, Puig y Mazón se cruzaron ofertas de grandes acuerdos. Hoy no se atisban puentes. Al contrario, lo de ayer refuerza esta sociedad de la ruptura. Lo de ayer refleja que la división sigue avanzando. Lo de ayer presenta una Comunitat Valenciana partida que uno diría que no es real, pero que a ver si acaba siéndolo de tanto darle pie. Lo de ayer invita a situarse en un lado u otro. ¿En qué lado está usted? ¿De quién es delegado? ¿De Moncloa y Pedro Sánchezo de Génova y Feijóo? ¿Es de la quita de la deuda o del fondo de nivelación? ¿De la concordia o de la memoria democrática? ¿Del tren de Bejís o del accidente del metro de València? ¿Es de los que piensa que va bien en empleo y economía por el Gobierno o el Consell? Igual un día hacemos una raya en medio de la Comunitat y acabamos unos y otros en un lado o en otro.

Oportunidades. Hay pocas posibilidades de que se produzcan, pero la larga sesión de ayer deja resquicios para los puentes, si se quieren, espacios donde lo ofrecido por el líder del PP no está muy lejos de lo escuchado en boca de Ximo Puig en debates pasados: despoblación, industrialización, campo, inversiones, incluso medidas educativas como reforzar la autoridad del docente, o la financiación autonómica, si hubiera ganas de entenderse.

Vox. Carlos Mazón dedicó al partido aliado hasta hace unas semanas toda clase de mimos. Posiblemente es el intento de atar los presupuestos de 2025. Así que, en tres horas y pico de discurso, el president pasó de puntillas por aquellos asuntos que pudieran herir la sensibilidad de Vox o se pudieran interpretar como un desmarque. Violencia machista, memoria (o concordia), inmigración y cambio climático fueron asuntos pasajeros en su mirada sobre la Comunitat Valenciana en 2025. En cambio, realzó la visión compartida sobre «la invasión pancatalanista». Los bloques ganan.

Doctrina «No estoy al servicio de ninguna ideología», dijo Mazón. «La doctrina se ha acabado», zan-jó sobre la política educativa. Pero rebajar la obligatoriedad del valenciano también es doctrina. No es ni más ni menos bueno, dependerá de los ojos, pero doctrina es. Turismo, construcción, campo, reindustrialización fueron pilares económicos que destacó Mazón bajo el principio de desmontar trabas y abrir la mano a la actividad económica. Tan doctrina es andar como desandar.

Formas. Desde el manejo de los tiempos, en este debate hubo mucha retórica y espectáculo y poco debate de verdad, entendido por intentar entenderse. Había un jugador de balonmano rumano que contaba que en tiempos de tiranía soviética, al tirar un penalti, el resultado importaba tan poco que el público le gritaba «circo, circo» para que regalara florituras. Pues eso: a ver si acabamos pidiendo circo porque nada importa. En los circos hay trapecios, pero no puentes. ■

6 | Castellón

Jueves, 19 de septiembre de 2024 el Periódico Mediterráneo

# **DEBATE DE POLÍTICA GENERAL**

# El PSPV retrata a Mazón como vasallo de Vox y «teledirigido» por Feijóo

Los socialistas ofrecen un decálogo de propuestas en el que incluye la quita de la deuda y acoger a los menores extranjeros frente al «chantaje de Abascal»

DIEGO AITOR SAN JOSÉ València

Como un president «fracasado», «sin palabra», «en franca fragilidad», «teledirigido por Génova (la sede central del PP)» y bajo el «vasallaje de Vox». Es el retrato que el síndic del PSPV, José Muñoz, mostró ayer de Carlos Mazón en el debate de política general tras un año al frente del Consell y la ruptura con sus socios de julio. «Es triste que el rumbo de la Comunitat Valenciana lo marquen Feijóo o Abascal», expresó Muñoz como resumen del análisis dado.

El síndic del PSPV calificó de «nefasta» la gestión del Ejecutivo autonómico, afeó a Mazón que actuara durante su intervención de tres horas como el «jefe de la oposición al Gobierno de España y al Botànic», que esté impulsando «regalos fiscales para ricos», que «mintiera» durante su discurso (de hecho, los socialistas enviaron un documento por la noche señalando 14 fakes) y buscó estirar las costuras del president con la oferta de un decálogo de pactos como forma de evidenciar que sigue dependiendo de los voxistas o de las directrices de su partido en España.

En esta línea de acuerdos incluyó la financiación autonómica. En concreto, Muñoz señaló la quita de



El síndic del PSPV, José Muñoz, interviene durante el debate de política general en Les Corts, ayer.

la deuda que supondrían unos 15.000 millones de euros, un tema sobre el que el síndic socialista pidió a Mazón «salir de las faldas de Feijóo y Ayuso» y que acuda a la reunión en la Moncloa «para defender los intereses de los valencianos». Sin embargo, en su respuesta, el jefe del Consell prefirió focalizar el debate en el fondo transitorio de nivelación retando a los socialistas a que abandonen la Plataforma del Finançament Just al no

defenderlo. «Todos están a favor de los 1.700 millones del fondo de nivelación salvo ustedes», replicó Mazón en su turno.

### «Nueva oportunidad»

Porque cuando el debate de la reforma de la financiación está más vivo que nunca, la política valenciana está más alejada del consenso que había mostrado hasta la fecha, como se evidenció en el debate entre Mazón y el síndic socialista donde el argumentario fue vincular las decisiones y acciones del otro al mandato de las sedes centrales de sus partidos. En ese balanceo, el portavoz socialista apuntó a un jefe del Consell «teledirigido por Génova» y sin «autonomía» respecto a Feijóo, mientras Mazón, en su réplica, contrapuso al exconseller de Hacienda, Vicent Soler, y a Diana Morant, líder del partido y ausente en el debate al no tener acta en Les Corts, por las di-



«Salga de las faldas de Ayuso y Feijóo y acuda a la Moncloa a defender los intereses de los valencianos»

JOSÉ MUÑOZ SÍNDIC DEL PSPV

ferentes posturas sobre el fondo.

Más allá de la financiación, Muñoz dio una «nueva oportunidad» al PP al anunciar que presentarán las cinco leyes aprobadas por PP y Vox en Les Corts el curso pasado y ofreció un decálogo de medidas. En este sentido, señaló, entre otros, la vivienda, con la regulación de los precios del alquiler en zonas tensionadas; la renovación del Pacto Valenciano contra la violencia de género o aceptar la recepción de menores migrantes no acompañados. «Son nenes», indicó.

Este último punto no es banal, es el motivo por el que Vox justificó al ruptura de los gobiernos autonómicos en toda España en julio, incluido el de la Comunitat Valenciana. De hecho, incidió en esta medida frente al «chantaje racista de Santiago Abascal» para aprobar las cuentas que el dirigente socialista no se ha ofrecido a apoyar.

Mazón, sin embargo, desdeñó la propuesta al explicar que ofrecer pactos no es pedir que se retiren todas las leyes sino proponer puntos en los que puede haber acuerdo. Respecto a su situación de minoría parlamentaria, el alicantino la comparó con la de Pedro Sánchez en el Congreso, donde, dijo, ha perdido 45 votaciones. ■

# Vox pone en el punto de mira la AVL y À Punt

Llanos y Mazón comparten complicidades, mientras el exsocio reivindica su papel en el Consell y pide la derogación de la Acadèmia • Vox exhibe el debate migratorio como línea roja en vísperas de la negociación de presupuestos

JOSÉ LUIS GARCÍA València

El síndic de Vox, José María Llanos, tenía en este debate el reto de conciliar el juicio a una gestión de la que su partido ha sido parte (hasta su marcha precipitada del Consell), con su nuevo rol de oposición crítica y con los presupuestos en el horizonte, a los que no se refirió de manera explícita. Y fue claro en sus planteamientos. Con una mano,

reivindicó la gestión de sus compañeros durante los 12 meses que permanecieron en el Consell; con la otra, puso deberes a Carlos Mazón. Y lo hizo con dos frentes, el identitario y el de la inmigración.

En concreto, el portavoz de Vox puso en el punto de mira dos instituciones importantes del autogobierno. La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) fue objetivo de las mayores críticas del parlamentario. «Hay que buscar los mecanismos para desterrar de nuestra tierra a los enemigos, empezando por la AVL, que es un antro de destrucción de las señas de los valencianos», trasladó Llanos.

Con un tono similar se refirió a À
Punt, objeto de una de las leyes que
pactó Vox con el PP. Pero para el
partido de Abascal, todavía no se ha
operado el cambio que esperan ver
en la radiotelevisión pública valenciana. Y advierte a Mazón: «Hemos
dado una vuelta a la sectaria radiotelevisión valenciana, BOE diario
del botánico y de la izquierda y el

separatismo más radical». Con la nueva ley, se ha abordado, dijo, «una reforma que abre la televisión pública a todos». «Aunque poco ha cambiado en la práctica de momento. No se observa la cortesía de hablar en español en las entrevistas, en ruedas de prensa, a pesar de que el interlocutor no sepa valenciano o quiera hablar en español. Impera el adoctrinamiento sectario que impregnó la izquierda. Le conmino a que cambie ya, cuanto antes», adviertió Llanos a Mazón.

Vox, además, insistió en la cuestión migratoria, el campo de batalla en que ha decidido jugarse la batalla con el PP en el espacio conservador. «Tomamos la decisión de salir porque su gobierno hizo caso a Feijóo. Vox dice lo mismo en todas partes de España. Que nadie se sorprenda ante la coherencia de Vox. Sabían que era esencial que no se colaborara con las mafias de inmigración ilegal, y le siguió el juego al gobierno Frankenstein. Los esparcieron por todo el territo-

el Periódico Mediterráneo Jueves, 19 de septiembre de 2024 Castellón 7



El síndic de Compromís, Joan Baldoví, a su llegada al debate de ayer.

# Baldoví exhibe su perfil más duro contra el president por desmarcarse sobre la deuda

El síndic de Compromís defiende una alternativa al PP basada en el blindaje de los servicios sociales, la transición ecológica y el cambio de modelo productivo

BORJA CAMPOY València

Arremeter contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, por el pacto que alcanzó con Vox para gobernar la Comunitat Valenciana y por las enmiendas que los populares presentaron la semana pasada a la ley de trato justo, con las que suprimieron la quita de la deuda. Estas fueron las cuestiones que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, puso encima de la mesa durante su intervención en el debate de política general. El portavoz de los valencianistas también señaló algunas de las prioridades de su formación, como la lucha contra el cambio climático y el turismo de masas, la reivindicación de la construcción de vivienda social o el cambio de modelo productivo en la industria.

«El fracaso del gobierno valenciano es suyo personal, porque fue el que apostó por pactar con la extrema derecha, el primero que les abrió la puerta», comenzó señalado Baldoví, que lamentó que en los meses que duró el pacto entre el PP y Vox se negó la violencia machista y lanzaron mensajes racistas.



Mazón saluda a José María Llanos antes de arrancar el pleno.

rio nacional con consecuencias de seguridad, beneficiando a inmigrantes ilegales frente a españoles que no llegan a fin de mes», dijo-Llanos sobre la llegada de menores extranjeros no acompañados.

El síndic de Vox no se refirió de manera explícita a la negociación presupuestaria, pero sí comentó que la inmigración «seguirá sien-



«La Acadèmia Valenciana de la Llengua es un antro de destrucción de las señas de los valencianos»

JOSÉ MARÍA LLANOS SÍNDIC DE VOX

do una cuestión esencial en todo momento, lugar y negociación posible». Tiene que decidir, avisó a Mazón, «dónde quiere estar: si con Compromís y el PSOE, o con los que tienen como únicos objetivos defender la libertad de los ciuda«Usted es un presidente que ha fracasado en menos de un año de legislatura, pero no tendrá problemas para lograr mayorías porque Vox es un perro engorroso que muerde poco. Es un caniche y no un dóberman», manifestó.

Baldoví acusó a Mazón de haber mentido en cuestiones como las de los bomberos forestales, el derecho civil valenciano, la contratación de profesores o la ley de trato justo. «La semana pasada dimitió como presidente de todos los valencianos y se convirtió en el delegado de Feijóo o en el subdelegado de Ayuso. Ha renunciado a exigir una financiación justa y la deuda histórica con los valencianos. No se lo dice Compromís, se lo están diciendo los empresarios. Pero hace lo que le mandan desde Madrid», afirmó.

Para el síndic, la alternativa real pasa por la coalición valencianista y, por lo tanto, desgranó algunas de sus propuestas. «La primera es una transición ecológica de verdad, todavía no es tarde. Aunque la situación es grave no nos podemos resignar. Hay que apostar por un modelo diferente, que baje la factura de la luz y respete nuestros paisajes. Donde tenemos problemas de agua potable ustedes quieren construir urbanizaciones», apuntó.

Otra propuesta de Compromís se centra en la vivienda, un apartado del que también hizo uso para poner en tela de juicio la gestión de Mazón: «Dijo que sería la legislatura de la vivienda y lo primero que ha hecho ha sido dejar a 4.000 personas sin ayudas al alquiler. Ha prometido 10.000 viviendas, pero a qué precio. Ha subido el precio de la vivienda pública hasta un 40%. Su objetivo es que los promotores hagan negocio, son el PP de siempre. Dígale a un estudiante que ahora tiene que pagar por una habitación lo que antes costaba un piso».

danos, la seguridad de las familias y la razón de las políticas». En esa línea, abundó en argumentos que vinculan inmigración con criminalidad, ocupación o inseguridad.

Frente a esto, Mazón también se esforzó en mantener la cordialidad y la complicidad con Vox, poniendo en valor todo en lo que están de acuerdo, y agradeciendo la tarea. El jefe del Consell justificó la decisión que motivó la ruptura de Vox. «Lo que se decidía en aquel punto no era abrir las puertas a la inmigración ilegal. Lo que se decidía era exigir el Gobierno que nos diera los recursos», concretó. Y también celebró que, con Vicente Barrera de vicepresidente, hayan «empezado a poner freno a esta invasión pancatalanista con dinero de todos los valencianos»: «Estoy muy orgulloso de eso».

# El PPCV anima a Mazón a seguir defendiendo la Comunitat ante el 'sanchismo'

Pérez Llorca critica que el PSPV se niegue a pactar y ensalza «el rigor» del primer año del president

MATEO L. BELARTE València

Rondando las 21.00 y con el hemiciclo ya bajo de energías tras cerca de 11 horas de debate, subía al estrado Juanfran Pérez Llorca, síndic del PPCV, el partido del Consell. Lógicamente, la intervención del popular fue una sesión de baño y masaje para el president, Carlos Mazón, de quien elogió haber puesto fin al «sectarismo» del Botànic y su carácter reivindicativo ante el Gobierno e incluso el PP nacional en asuntos valencianos. Dadas las horas, Pérez Llorca renunció a su discurso e improvisó para agilizar los últimos coletazos del pleno, no sin antes afear al resto de portavoces haber llevado textos «hechos de casa» y no haber entrado al debate con Mazón.

Pérez Llorca recriminó a PSPV y Compromís su falta de voluntad para alcanzar pactos. Según el síndic, la actitud de Vox en este año ha sido «mucho más democrática» que la de la izquierda, ya que durante el año de coalición «cedieron para buscar acuerdos en beneficio de la Comunitat». Acusó a los socialistas valencianos de haberse convertido en «delegados del sanchismo». «No tienen la chispa reivindicativa que tenían antes», dijo para situar a Mazón como el único capaz de hacerlo. «Estamos solos», indicó.

Así, le invitó a mantener esa actitud beligerante en Madrid, en la que cuenta con el «respaldo de una sociedad que cada vez cree menos en la izquierda». A todos los grupos les invitó a subir al «tren del cambio», en referencia al Consell de Mazón. «Está abierto a todos, pero no tarden que este tren ya no para», avisó en su intervención.

Sobre los anuncios de Mazón, Llorca destacó las rebajas fiscales y en especial las deducciones a nacimientos. Dio credibilidad a todos ellos, apuntando al «rigor» del popular demostrado en su primer año. 8 | Castellón

Jueves, 19 de septiembre de 2024 el Periódico Mediterráneo

# DEBATE DE POLÍTICA GENERAL EN LA COMUNITAT

# Mazón avanza nuevos planes para el aeropuerto y la gestión del agua

El president adelanta que habrá un nuevo centro de atención a víctimas de violencia sexual en Castellón y mamografías con IA en el Hospital General

MARIBEL AMORIZA Castellón

Agua, aeropuerto, puerto, violencia de género, víctimas del tren de Bejís, bous al carrer, costas, pesca, despoblación... Son algunas de las grandes cuestiones sobre las que el president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, realizó ayer anuncios de mejoras que afectan directamente a Castellón.

Lo hizo en su primer debate sobre política general de la Comunitat en el que, además, desveló nuevas medidas de reformas fiscales y otras novedades para las políticas sociales y de sanidad que se implantarán en el conjunto del territorio y con incidencia, por tanto, también en la provincia.

# Aeropuerto y puerto

En relación con el aeropuerto de Castellón, Carlos Mazón avanzó la elaboración de un nuevo plan estratégico destinado a que la infraestructura supere los 500.000 viajeros anuales. Igualmente, perseguirá impulsar las líneas estratégicas existentes, pasando por la creación de más rutas aéreas; fomentar el posicionamiento exterior; y avanzar en la construcción del polo industrial de las instalaciones de Vilanova d'Alcolea, favoreciendo la implantación de empresas del sector aeronáutico. En este capítulo de anuncios hizo referencia al hub tecnológico de PortCastelló, dentro del que, ha dicho, la administración autonómica prepara un plan de incentivos para startups. En este mismo contexto, quiso poner de manifiesto que un nuevo plan estratégico aeroespacial se pondrá en marcha con el objetivo de impulsar proyectos como es el caso del que desarrolla la Agencia Espacial Europea en el aeropuerto de Castellón.

### Centro de atención a víctimas

Por otra parte, Mazón aseguró que antes de que acabe este año 2024 se creará el primer centro de atención a víctimas de agresión sexual en Castellón, al igual que ocurrirá en el caso de las provincias de Alicante y Valencia, sobre el que detalló que prestará servicio las 24 horas de los 365 días del año.

### | Educación

Mazón propondrá una ley para blindar la educación gratuita de o a 3 años, además de un nuevo decreto de convivencia para reforzar la autoridad de los docentes en las aulas.

# 3 Sanidad

Decreto para la atención primaria; la apertura de los CICU de Alicante y Castellón; la creación de un anillo radiológico para agilizar la lectura de las pruebas y 18 hospitales de día de Salud Mental con 450 plazas.

# 2 Fiscalidad

Las rebajas se centran en sectores concretos, como duplicar las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento, que pasarán a 600 euros con el primer hijo, 750 del segundo y 900 del tercero; la congelación del recibo del canon del agua; la rebaja de Transmisiones Patrimoniales para las propiedades agrícolas, del 10% al 4%; la exención de tasas para el sector pesquero; o una bonificación del 50% en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los proyectos de interés estratégico.

# 4

# Políticas sociales y Vivienda

La licitación de 1.500 viviendas protegidas este año, con el 40% de reserva para jóvenes. También propondrá a Les Corts leyes sobre el tercer sector y el voluntariado.

# 5 Violencia sexual

La apertura de los tres primeros centros de atención integral a víctimas de violencia sexual, uno por provincia.

# Agua

Plan de inversiones de 90 millones para garantizar la calidad de las aguas residuales, las infraestructuras necesarias y el uso eficiente del agua, de la mano de las diputaciones.

# Medio Ambiente

Declaración del nuevo parque natural en la Sierra Escalona, el primero en declararse en veinte años.

# 8

### Leyes en territorio

Carlos Mazón pone sobre la mesa tres leyes: la nueva ley de costa valenciana, que ya se tramita, una nueva ley de l'Horta y una reforma de la Lotup.

# spoblaci

# Despoblación

Se replanteará la estrategia de lucha contra el despoblamiento, con una dotación de 10 millones y un plan de empleo dirigido a los municipios de menos de 2.000 habitantes.

# Proyectos estratégicos

Plan Estratégico Aeroespacial; creación de Ivace+I Industrial Area Hub para generar un plan de impulso del suelo industrial. También se lanzará un Plan Estratégico Aeroespacial de la Comunitat.

# Turismo

En días se lanzará el Programa Viaja +65, de 1,1 millones de euros, con unos 8.000 beneficiarios. Desde el 23 de septiembre se puede pedir cita.

# Bous al carrer

En materia cultural, propone una plan de rehabilitación del patrimonio cultural para los bienes BIC; otro de industrias culturales y un nuevo decreto para apoyar los bous al carrer.

# 13 Tren de Bejís

Los afectados por el accidente de tren causado por el incendio en 2022 podrán acceder a ayudas de hasta 18.000 euros por persona.

#### Sanidad

El líder del Consell señaló que la Generalitat está ultimando la instalación de los sistemas de mamografías mediante inteligencia artificial (IA) en el Hospital General Universitario de Castellón. Precisamente sobre este último centro, aseguró que el plan para el nuevo centro «avanza» y ya han «licitado la redacción del proyecto por valor de 13,5 millones de euros.

### Gestión del agua

En otro orden de cosas, el president anunció que habrá un plan para garantizar una gestión del agua eficiente en colaboración con las diputaciones de Castellón, Valencia y Alicante, dotado con 90 millones de euros, además de una partida de 10 millones para el mismo fin, en este caso con los ayuntamientos de Castelló y València.

#### Interior

Por otra parte, el líder del Consell señaló que pondrá en marcha una nueva estrategia integral contra el despoblamiento, una lacra que afecta especialmente a la provincia de Castellón dentro de la Comunitat. El proyecto incluye una dota-

# Una nueva norma protegerá el valor etnográfico de poblados marítimos como Torre la Sal

ción de 10 millones de euros para un plan de empleo en los municipios con menos de 2.000 habitantes para la contratación de dos personas desempleadas.

### **El litoral**

Otro problema que tiene una incidencia clave en la provincia, la gestión del litoral, fue también atendido por Carlos Mazón al señalar que en breve habrá una nueva ley de costas en la que se protegerá el valor etnográfico de poblados marítimos como el de Torre la Sal, y mostrará «más sensibilidad» con los problemas de regresión.

### 'Bous al carrer'

Además, el president fue rotundo al asegurar que van a «proteger de una vez por todas los bous al carrer». En este sentido indicó que se prepara un nuevo decreto para la mejora de la seguridad y el bienestar animal, así como para reducir la burocracia. Tras destacar el valor de esta actividad como motor económico, Mazón apuntó que habrá un servicio veterinario de guardia gratuito que garantizará el servicio durante los días festivos.

# DEBATE SOBRE POLÍTICA GENERAL EN LA COMUNITAT

# El CICU regresa a Castellón y estará «operativo en octubre»

Mazón anuncia que incorporarán el servicio de enfermería a la sede provincial del Centro de Información y Coordinación de Emergencias

MARÍA CANTERO Castellón

El esperado regreso de una sede del Centro de Información y Co-ordinación de Urgencias (CICU) a Castellón será una realidad inminente, al menos a tenor del anuncio realizado ayer por el president de la Generalitat durante su primer debate de política general en Les Corts desde que lidera el ejecutivo autonómico.

Mazón aseguró que el centro estará «plenamente operativo» en octubre, al igual que en el caso de Alicante, con un presupuesto para ambas infraestructuras de 21 millones de euros.

Según el jefe del Consell, se incorporarán en ambos centros 13 plazas de médicos, 14 de enfermería, 7 locutores y 10 documentalistas, con lo que la plantilla global será de 153 personas.

En cuanto a los servicios que prestará el equipo de Castellón, Carlos Mazón anunció que se incorporará la función de enfermería, hasta ahora circunscrita a la provincia de Valencia.

### Satisfacción

En relación con este anuncio, la presidenta de la Diputación Provincial de Castellón, Marta Barrachina, agradeció ayer que el CICU regrese a la provincia para dar a todos los castellonenses la atención que merecen».

La presidenta de la institución provincial asistió al debate sobre política general que tuvo lugar en el Palau de Les Corts Valencianes, tras lo que quiso recordar que apenas un mes después de tomar posesión como presidenta de la Diputación, se inició la colaboración y coordinación junto al Consell para la recuperación del CI-CU, «un recurso vital para asistir correctamente a las emergencias sanitarias», puso de manifiesto.

Para la presidenta del Gobierno provincial «el refuerzo de la seguridad sanitaria tiene que llegar a todos los ciudadanos, vivan donde vivan. De ahí que nuestros esfuerzos se hayan enfocado para que esa vuelta del CICU a la provincia fuera un tema prioritario y, dentro de muy poco, ya pueda ser una realidad».

Marta Barrachina puso en valor la decisión de la Conselleria de Sanitat, con el conseller Marciano Gómez al frente, de recuperar un servicio que fue «desmantelado y centralizado en Valencia por parte del anterior gobierno de la Generalitat».

«Nuestras reivindicaciones han sido atendidas y muy pronto vamos a recuperar un servicio crucial para garantizar una atención sanitaria de calidad para todos los ciudadanos», añadió.

En relación con otros anun-

# La Generalitat prevé invertir 21 millones de euros para el centro provincial y el de Alicante

cios que realizó Mazón relacionados con la provincia, Barrachina reiteró su «agradecimiento» al president «por confiar en la provincia de Castellón y reconocerla como una tierra de oportunidades». La presidenta de la Diputación destacó el plan de inversiones para garantizar la calidad de aguas residuales, así como mejorar la disposición de infraestructuras necesarias y el uso eficiente del agua.

Igualmente, resaltó el plan de empleo dirigido a los municipios de menos de 2.000 habitantes con el objetivo de seguir luchando contra el despoblamiento, además de la apertura de un centro de atención integral a las víctimas de violencia sexual en Castellón o ayudas directas para las víctimas del accidente en Bejís. ■



La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, conversa ayer con Carlos Mazón en València.



10 | Castellón | Jueves, 19 de septiembre de 2024 | el Periódico Mediterráneo

# **DEBATE DE POLÍTICA GENERAL**









De izquierda a derecha y de arriba a bajo, Mazón saluda a la alcaldesa de València, María José Catalá; el discurso de Mazón en primer plano; la toma de posesión de Alejo Font de Mora; y Begoña Carrasco, Vicent Mompó y Marta Barrachina en el palco de invitados.

# 'Footloose' baila en el 'Aló, president'

La duración del discurso de Mazón, el más largo de todas las ediciones de la cita parlamentaria, marca el encuentro entre comparaciones con la Cuba de Fidel Castro de un conseller y el programa de Venezuela

D.A./M.L.B./J.L.G. València

«Parece Cuba en la época de Fidel Castro». El comentario lo soltó un conseller durante el receso después de las más de tres horas de discurso de su jefe en la tribuna. Menos mal que Mazón se había afeitado la barba para evitar más similitudes porque por un momento Les Corts no era el parlamento valenciano, sino que se acercaba a un soviet, oídas las constantes referencias a Stallin, los planes quinquenales, el Aló presidente de Hugo Chávez y Nicolás Maduro o el 18 de brumario de Karl Marx. Y eso que Podemos (a quien iban estas menciones) ya no está, que la mayoría de los escaños los ocupa la derecha y que el protagonista volvía a ser un presidente del PP, algo que no ocurría desde hacía 10 años con Alberto Fabra.

# El más largo desde los Fueros.

Mazón podrá presumir de tener en su haber la más larga de los 40 años de debates de política general. La intervención, claro. Fueron más de tres horas de discurso, más que cualquiera de todos los emitidos desde 1984. El taco de folios con el que subió el jefe del Consell a la tribuna parecía que no bajaba. No pareció, a las 9 de la noche tras más de 10 horas de debate, haberse quedado sin saliva y al acabar el síndic del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y con la presidenta de Les Corts, Llanos Massó, iba a dar por concluida la sesión, Mazón aún pidió la palabra y recordó: «Y sin límite de tiempo».

El enfado de la oposición. No obstante, los que se consideraron los más perjudicados fueron los del PSPV. Su síndic, José Muñoz, protestó al inicio de su intervención en

la réplica que comenzó casi a las dos de la tarde. Los socialistas vieron en el largo discurso de Mazón una estrategia para difuminar el foco de su turno y quedarse casi en solitario con los titulares de los informativos a mediodía.

Venezuela, presente. También se quejó de la duración del discurso Joan Baldoví, de Compromís, ya por la tarde, que lo comparó con un Aló presidente similar al de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La crítica la contestó Mazón: «Usted a mí hablándome de Venezuela, me pongo tierno con usted, tiene usted sentada a la derecha a una persona que fue asesora de Chávez». Se refería a Isaura Navarro, quien desde el escaño le dibujó con los dedos un corazón.

Más cinéfilo que literario. Una de las curiosidades más habituales ante los discursos políticos es contar las citas introducidas. Y en los de ayer, las menciones cinéfilas vencieron a las literarias. Por parte de Mazón, además de parafrasear los versos un silenci antic i molt llarg de una canción de Raimon, mencionó a Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés, y habló de Venom, de Alejandro Amenábar y Las profundidades del Sena, todas películas grabadas en la Ciudad de la Luz, así como una comparación de su Consell con Footlosoe por «devolver la música». Entre las filas de los socialistas, Muñoz citó el 18 de Brumario y la película Caballero sin espada, mientras que Baldoví prefirió Depende, un tema de Jarabe de Palo.

**De 'ximoanuncios' a las 'mazonadas'.** De un debate de política general salió la expresión *ximoanuncios*. La acuñó Antonio Estañ, entonces síndic de Podem, después de que el jefe del Consell (el morellano Ximo Puig) superara la setentena de promesas. Ayer, el síndic del PSPV trató de devolver la jugada con las «mazonadas, prometer mucho y luego nada», una expresión que los socialistas ya han dicho anteriormente, pero que buscaron reforzar ante la destacada cita.

Invitados. Les Corts lució el cartel de no hay billetes en el palco de invitados con personalidades destacadas como la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre; el de la Politècnica, José Capilla; el presidente de la Cámara de Comercio, José Vicente Morata; la presidenta de la Diputación de Castelló, Marta Barrachina, el de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, o la presidenta de la Federación de Municipios, Rocío Cortés. Todos, además, vieron la toma de posesión del hijo de Font de Mora como diputado. ■

# Ocupará la Vicepresidencia de Transición Verde en la Comisión Europea

# La cerámica pone deberes a Ribera en materia de descarbonización

Valoran su conocimiento de la realidad del sector azulejero, pero reclaman que garantice «unas reglas de juego justas» con competidores de fuera de la UE

BARTOMEU ROIG Castellón

La pasada semana debía asistir a Castellón para presentar la primera fase del macroproyecto de hidrógeno verde de bp e Iberdrola, pero finalmente delegó en su secretaria de Estado. Si vuelve Teresa Ribera a la provincia, no lo hará como ministra, sino como número dos de la Comisión Europea y responsable de Transición Verde.

Este nombramiento tiene un especial interés en la industria cerámica, ya que son precisamente 
los plazos de la UE para la descarbonización una de las principales 
reivindicaciones de los azulejeros. 
Por eso, confían en poder tratar 
con ella estas cuestiones, aprovechando que es conocedora de la 
distancia existente entre las pretensiones de Bruselas y las posibilidades de adaptación de unas empresas vitales para la provincia.

Desde la patronal de fabricantes cerámicos, Ascer, esperan que una vez incorporada a su misión, «podamos vernos en los próximos meses para abordar este desafío conjunto de toda la industria europea», con el fin de «abordar con ella las políticas que garanticen unas reglas de juego justas, que igualen exigencias y requisitos a productos y fabricantes de la Unión Europea con los de fuera».

Además, desde este colectivo consideran «positivo que una española ocupe desde ahora una posición de tanta importancia en la Comisión Europea, especialmente si además es una persona que conoce el sector azulejero y con la



Teresa Ribera (en la imagen, en un acto reciente como ministra) será la número dos de la Comisión Europea.

que nos hemos reunido en numerosas ocasiones. Conoce de manera sobrada nuestra situación y nuestros desafíos en materia energética y medioambiental».

### Miedo a la deslocalización

Desde la asociación que agrupa a los productores de fritas, esmaltes y colores para la cerámica (Anffecc), le recuerdan a Teresa Ribera que es «imprescindible que este cambio energético se realice de forma coherente, sin que suponga un sobrecoste tan difícil de abordar que aboque a la industria hacia la deslocalización, como ya está sucediendo». Le piden que, «siendo conocedora de los proble-

mas actuales de la industria, establezca unos plazos de descarbonización realistas, que permitan a las empresas lograr la transición energética sin perder competitivi-

Ascer y Anffecc van a pedir encuentros con ella para exponer sus necesidades sobre el futuro del azulejo

dad, tanto en la Unión Europea como fuera de ella». Por ello, también solicitarán «una reunión con ella para tratar todos los temas que puedan afectar a nuestro sector».

Por parte de Anffecc también recuerdan el reciente informe liderado por Mario Draghi, en el que reclama reforzar el papel de la industria en Europa. «La sostenibilidad es importante, pero también sostener la economía y el empleo, para no perder competitividad respecto a India, China, o incluso Estados Unidos», concluyen.

La presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula Von der Leyen afirmó que Ribera debe «guiar el trabajo para asegurar que Europa» cumpla con sus metas climáticas por el camino correcto y «descarbonizar e industrializar» la economía europea al mismo tiempo. ■

# Innovación

# El ITC aprovecha las cáscaras de huevo para producir fritas para la cerámica

BARTOMEU ROIG Castellón

La innovación es una de las principales cartas de presentación de la industria cerámica de Castellón. El último ejemplo es el proyecto Ovoval, en el que participa el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC-AICE), y que se basa en la reutilización de cáscaras de huevo para las formulaciones de productos destinados al clúster.

Gracias a esta investigación se han formulado fritas cerámicas, «sustituyendo el carbonato de calcio micronizado por 
cáscara de huevo micronizada 
de mayor tamaño, lo que reduce el impacto ambiental y permite evitar el proceso habitual 
sin afectar las propiedades del 
material», afirman en el ITC.

Uno de los puntos de partida del proyecto es la salida a los residuos resultantes de la actividad avícola de la Comunitat Valenciana. El territorio autonómico tiene cerca de 80 granjas de gallinas ponedoras y genera alrededor de 2.300 toneladas al año de huevos rotos, un biorresiduo de complicada gestión que actualmente realizan gestores autorizados, lo que supone un elevado coste económico para las empresas además de causar un impacto ambiental que ocasiona problemas de diversa índole. No es la primera vez que usan esta materia. A través del proyecto Life Eggshellence utilizaron las cáscaras para elaborar materias primas con destino a la producción de cerámica. Un proyecto que ya se ha adoptado por parte de empresas del sector. ■



12 | Castellón el Periódico Mediterráneo Jueves, 19 de septiembre de 2024

# El empleo también se resentirá

# La 'nulera' arranca a 0,41 euros el kilo, pero no compensa la caída de la cosecha

La producción media por hanegada se queda en 1.215 kilos, la mitad del umbral de rentabilidad

**ELENA AGUILAR** Castellón

La campaña citrícola empieza con una noticia buena y otra muy mala. La positiva es que a pie de campo ya se están cerrando muchas operaciones de compraventa de clemenules a unos precios de entre 0,41 y 0,45 euros el kilo, valores que en campañas normales darían de sobra para cubrir gastos y ganar algo de dinero. El problema este año (y ahí está la parte negativa) es que la cosecha es tan baja que la nulera tendría que cotizar a precio de oro para resultar rentable.

La superficie de clemenules, la variedad citrícola reina en Castellón, alcanza en la provincia las 185.000 hanegadas (si se mide por hectáreas la cifra estaría en torno a 16.500). Y eso significa que si esta

campaña la previsión de producción es de tan solo de 227.610 toneladas (datos del aforo de la Conselleria), de cada hanegada apenas saldrán 1.215 kilos de fruta. «Esos 0,41 euros el kilo que se pagan a pie de campo significan unos 498 euros por hanegada, una cantidad que en absoluto dará rentabilidad al productor», apunta Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora, quien estima que con los precios actuales solo serán rentables aquellas explotaciones citrícolas cuya producción sea de unos 3.000 kilos por hanegada.

Los datos que maneja esta organización agraria apuntan a que, se mire por donde se mire, los números no salen y Peris asegura que solo unos pocos lograrán salvar los muebles. «Si estuviéramos en plena producción en Castellón nos iríamos a las 560.000 toneladas de



Un trabajador recoge naranjas en una finca citrícola.

clemenules y, según el aforo de Agricultura, tendremos 227.000. Estamos a menos de la mitad. Con esos números la rentabilidad es imposible, ni a 0,41 euros el kilo ni tampoco a 0,45», explica.

Pero el agricultor no será el único que perderá con este descenso histórico de la cosecha de clemenules que apunta la Conselleria. La campaña volverá a ser muy corta (las cooperativas dan por sentado que con estas cifras en Navidad ya no quedará fruta), lo que se notará en el empleo. Collidors, personal de manipulado, transportistas... trabajarán muchas menos jornadas y las empresas más pequeñas tendrán que hacer malabarismos para cubrir costes. «Lo único bueno es que las lluvias de estos días van a provocar un aumento del calibre, con lo que la fruta cundirá algo más», añade el máximo responsable de la Unió Llauradora.

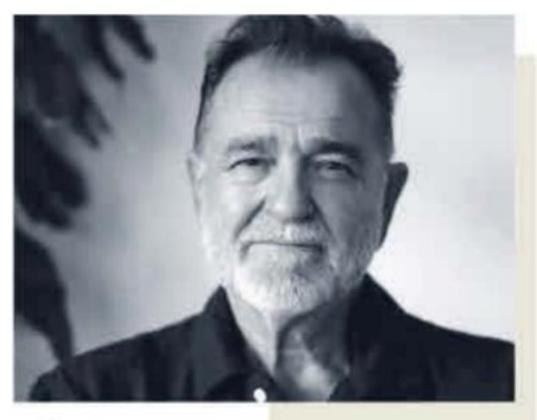

# **JORNADAS** DEL **BIENESTAR**





26 septiembre, jueves 19.00 h

### HABLEMOS DE LA MUERTE Por José Maria Doria

Escritor y painero del Favarigosa Transpersonal y litera musice dill'ariouvivestrgando el proceso de enganosión de la consciencia y perienando risanas hacia sina vida de masor plaviosad.

AFGRO LIMITADO LASISTITUCIA PREVIA RESERVA HASTA SE 24 DE SEPTEMBRE yourseleast a good avert com-

# **Ayuda T Pymes**

# BBVA, primer banco en España que ayuda sin coste a crear una empresa

Los asesores de la entidad financiera acompañarán al emprendedor en todos los trámites legales con el objetivo de aliviar la burocracia

N.M. Castellón

El banco BBVA ha dado un paso más en su apoyo a las empresas en España. Por primera vez, un banco ayudará, junto a Ayuda T Pymes, a los emprendedores a montar su empresa sin ningún coste adicional. Esto permitirá a los emprendedores convertir rápidamente su idea de negocio en una empresa legalmente constituida, sin preocuparse por trámites administrativos. BBVA ha ampliado su acompañamiento a

los emprendedores desde antes de ser clientes del banco.

El banco, junto a Ayuda T Pymes, acompañará a los emprendedores en todos los trámites legales y en la apertura de la cuenta bancaria. Este servicio pretende aliviar la burocracia que suele ser tediosa. Los emprendedores pueden acceder a la página web (teayudamosacreartuempresa.com) para iniciar el proceso con la ayuda de un asesor.

El director de Pymes de BBVA en España, José Luis Serrano, ha asegurado que «este nuevo lanzamiento es parte de nuestro

compromiso con las pymes y el emprendimiento». «Una vez constituida la empresa, el proceso de acompañamiento continuará a través de una oferta de productos y servicios personalizados, financiación y un equipo de gestores, que se ha incrementado un 20% en el último año».

Además, BBVA bonificará con hasta 720 euros brutos en seis meses a los nuevos clientes que contraten la Cuenta Empresa Bienvenida para pymes. No tiene comisiones y ofrece ventajas como transferencias y emisión de nóminas online sin coste. ■

#### El tiempo Castelló Morella Segorbe Vinaròs Almenara viernes sábado sábado sábado sábado sábado jueves jueves viernes ueves viernes jueves viernes jueves viernes 239 249 249 202 219 239 239 269 Máxima 19º 209 239 239 249 262 249 Minima 182 182 202 122 132 149 152 152 152 172 182 199 179 182 192 100% 95% rob. lluvia 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 90% Fuente: AEMET



Benicarló tuvo que cortar caminos y zonas inundables por las precipitaciones.

Peñíscola padeció anegamientos de distintos viales en el entorno de Peñismar.

# Los efectos en Castellón

# Los coletazos de 'Boris' golpean al litoral con lluvias de hasta 109 l/m²

La fuerte intensidad de las precipitaciones, muy irregulares por zonas, deja inundaciones de viales

#### IVÁN CHECA Castellón

Los coletazos de la borrasca Boris se hicieron notar ayer, sobre todo de madrugada, en la provincia de Castellón al derivar en precipitaciones torrenciales que en alguna zona dejaron acumulados en unas horas de hasta 100 litros por m².

Las lluvias tuvieron una intensidad muy fuerte en puntos de la Plana Baixa y el Baix Maestrat, aunque se caracterizaron por ser muy irregulares en su distribución a lo largo del territorio, con grandes diferencias incluso dentro de un mismo municipio.

La palma se la llevó Burriana, donde las estaciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) aportaron registros de 109,4 l/m². La intensidad fue tal que, según el alcalde, Jorge Monferrer, «por momentos se superaron los 18 litros en 10 minutos». Un escenario que, pese a todo, solo derivó en cortes de caminos y destrozos en los arenales, aunque no hubo ninguna actuación de emergencia durante la noche.

El episodio también afectó especialmente a Peñíscola, con calles anegadas en Peñismar. El máximo registro acumulado allí fue de 88,2 l/m², a lo que cabe sumar hasta una veintena de litros más que cayeron antes de la medianoche.

Mientras, Benicarló tuvo que cortar hasta ocho caminos y pasos inferiores al alcanzar los 66 litros. Los servicios de emergencia intervinieron allí en el rescate de dos personas atrapadas con sus vehículos, aunque sin mayores consecuencias (una cayó a una cuneta ante la falta de visibilidad y otra quedó detenida en una acumulación de agua). Alcalà de Xivert también cortó caminos. Y en Moncofa la afección se centró en la playa, con inundaciones en la avenida del Puerto y el paseo marítimo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene activa para hoy la alerta naranja (desde las 18.00 h). Informan Isabel Calpe, Alba Boixy Miguel Ángel Sánchez.





Alba Boix

Isabel Calpe

Moncofa, Alcalà de Xivert y Burriana también sufrieron inundaciones por las fuertes lluvias de ayer.

# LAS PRECIPITACIONES REGISTRADAS AYER (mm)

Fuente: AVAMET

109,4 BURRIANA Alqueries de Sta. Bàrbera

88,2 PEÑÍSCOLA

Gran Hotel Peñiscola

86,6 STA. MAGDALENA

79,4 BURRIANA
Platja del Grau

75,8 SANT MATEU

75,0 PEÑISCOLA

Benimar 66.0 BENICARLÓ

64,6 TORREBLANCA
PN el Prat Torrenostra

Sant Gregori

### Más datos

# La inestabilidad seguirá toda la semana

La meteorología adversa en la provincia de Castellón se mantendrá durante los próximos días. El catedrático de Análisis Geográfico Regional y director del Instituto de Climatología de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, señaló que el principal riesgo estaba previsto para ayer y hoy, pero la inestabilidad no se terminará de ir hasta bien

entrada la semana entrante.

-----

De hecho, el experto advierte de que «el lunes y martes de la próxima semana todavía habrá riesgo de que se pueda forma algún chaparrón y descargar». Si bien se espera que esos días las precipitaciones sean de menor cuantía respecto a las previstas para las jornadas de ayer y hoy.

14 | Castellón el Periódico Mediterráneo Jueves, 19 de septiembre de 2024

# Previsiones tras el verano

# Magic World alarga la temporada hasta diciembre y abrirá un hotel todo el año

El resort busca desestacionalizar su actividad con eventos como el Oktober Fest o Halloween

IVÁN CHECA Castellón

Magic World, la nueva Marina d'Or, alargará la temporada del complejo turístico hasta diciembre, mientras que mantendrá para el resto del año una oferta reducida, con el Hotel Magic Inn y los apartamentos operativos.

El resort de Orpesa, según confirma a Mediterráneo, tiene la previsión de que los hoteles temáticos Magic Games y Magic Sports continúen funcionando hasta el

planes de desestacionalización. La fórmula escogida para tratar de mantener la demanda incluye la celebración de eventos como el Magic Oktober Fest o Halloween, que finalizarán el 3 de noviembre. Los actuales propietarios, el Grupo Fuertes y Magic Costa Blanca, siguen trabajando asimismo en generar valores añadidos para los clientes como servicios wellness o vinculados al turismo deportivo cara a captar nuevos mercados, también a nivel internacional.

De esta forma, la primera temporada de la nueva etapa del re-

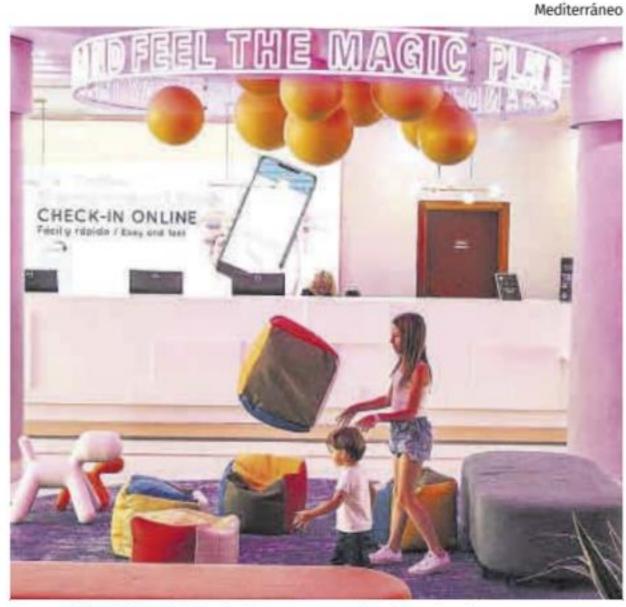

Recepción del hotel Magic Games, tematizado en los juegos.

respecto al año pasado, cuando los alojamientos cerraron sus puertas a principios de septiembre, repercutiendo ello a su vez en el mantenimiento del empleo.

# Reapertura desde febrero

Cara al próximo ejercicio, Magic World persigue volver a iniciar la temporada a partir del mes de febrero, empezando a funcionar progresivamente desde entonces puente de diciembre, dentro de los sort se extenderá notablemente el grueso de los alojamientos y los medio por habitación. ■

servicios, dejando a un lado los que abrirán todo el año.

Al buen rumbo contribuirá el balance, a priori positivo, que realizan los gestores de la primera temporada de verano, habiendo «superado expectativas» con la acogida y destacando aspectos como que se ha conseguido duplicar el valor del importe total de reservas respecto al año anterior o que se ha aumentado el ingreso

## Más datos

### El Balneario, listo en 2025

El plan de inversión de Grupo Fuertes y Magic Costa Blanca para Magic World contempla para este próximo año una «ambiciosa reforma» del Hotel Balneario, de cinco estrellas. La intervención, según confirman fuentes del complejo, se centrará especialmente en la zona de balneario interior, que ha estado cerrada esta temporada.

La nueva propuesta consistirá en una experiencia con tratamientos de salud y belleza, circuitos y elementos multimedia, cara a atraer a otro público, como adultos y parejas. Las labores de ingeniería y diseño ya han comenzado y el alojamiento abrirá en 2025 entre abril y junio, según las obras. También se mejorarán las instalaciones deportivas.



Castellón | 15 el Periódico Mediterráneo Jueves, 19 de septiembre de 2024

# JORNADA DE ECONOMÍA CIRCULAR EN CASTELLÓ

# Mediterráneo



# Odile Rodríguez de la Fuente y Álex Dakov, conferenciantes del Ecoforum

Ambos profesionales hablarán de la importancia de preservar el entorno desde su experiencia vital • El evento se celebra el 2 de octubre en el Paranimf de la UJI y contará con ponencias y mesas redondas

Mediterráneo

#### **EVA COLOM** Castellón

El Paranimf de la Universitat Jaume I de Castelló acogerá el próximo 2 de octubre una nueva edición del Ecoforum, una jornada divulgativa en la que un grupo de expertos en medio ambiente y sostenibilidad, y representantes públicos en ambas materias, analizarán el presente y los retos de futuro a la hora de abordar iniciativas y políticas de conservación del entorno, en defensa del medio y la biodiversidad.

Estrategias y retos empresariales para salvaguardar la salud del planeta será el hilo conductor de esta convocatoria, en la que habrá ponencias, conferencias y mesas redondas que pondrán sobre la mesa todas las acciones encaminadas a lograr un futuro mejor en la lucha contra el cambio climático.

### Ponentes

La bióloga Odile Rodríguez de la Fuente (hija del afamado divulgador ambientalista Félix Rodríguez de la Fuente) y el experto en sostenibilidad Álex Dakov ofrecerán las conferencias centrales de la esperada jornada, en las que abordarán diversas temáticas a partir de sus respectivas experiencias profesionale y vitales.

Entre los temas que abordará Rodríguez de la Fuente cabe resaltar el cambio climático como el mayor reto de la historia al que se ha enfrentado la humanidad; naturaleza y educación, el cambio nace en las acciones de cada ser humano; el legado de Félix Rodríguez de la Fuente en el campo de la ciencia y la biología; rewilding, el proceso de restauración y regeneración de ecosistemas; o desarrollo rural, como custodio de la naturaleza y sus valores.

Por su parte, Dakov disertará sobre la labor de la oenegé Oceanic Global, que pasó de organizar limpiezas en las playas de Ibiza a impulsar la creación del Día mundial de los océanos, así como de la startup Agua NEA, que creó y que ofrece una marca de agua mineral alternativa a las botellas de plástico de un solo uso y con la que em-





Odile Rodríguez de la Fuente y Álex Dakov ofrecerán las conferencias centrales de la jornada que se celebra en al UJI el próximo 2 de octubre.

prendió un proyecto sostenible que tiene por objeto proteger el océano y contribuir a la restauración del fondo marino.

El periódico Mediterráneo y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana organizan la sexta edición del Ecoforum, el foro de la economía circular y la lucha contra el cambio climático, en colaboración con la Diputación Provincial de Castellón, los ayuntamientos de la capital de la Plana, Vila-real, la Vall d'Uixó, l'Alcora y Orpesa, la Universitat Jaume I y una serie de instituciones y empresas de la provincia entre las que cabe resaltar Reciplasa, el aeropuerto y el puerto de Castellón, Iberdrola, bp, FCC Medio Ambiente, Simetría Grupo y Fobesa, entre otras.

El evento organizado por el rotativo castellonense está abierto al público y para participar simplemente tan solo hay que rellenar el formulario que aparece al escanear el código QR que aparece a continuación.

#### Inscripción Escanea el QR para acceder al formulario de inscrip-

ción al evento.

Plazas limitadas.





La jornada contará con diversas mesas redondas donde se abordarán temáticas en defensa del planeta.

# Cita consolidada

# Un foro fundamental en la lucha contra el cambio climático

El Ecoforum es un foro estratégico ideado para conseguir implicar a las instituciones públicas, empresas, universidad y agentes sociales en las políticas activas para conservar el planeta e invertir en sostenibilidad.

La sexta edición se desarrollará durante una única jornada y contará con la presencia del conseller de Medio Ambiente. Infraestructuras y Territorio, Vicente Martinez Mus; la presidenta de la Diputación, Marta Barra-

china; y los alcaldes de Castelló, Begoña Carrasco; Vila-real, José Benlloch; l'Alcora, Samuel Falomir, la Vall d'Uixó, Tania Baños; y Orpesa, Araceli de Moya; además de la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón.

# Investigació a l'UJI

# IUPA: investigació en salut pública i mediambiental al servei de la societat

L'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües s'ha consolidat com un referent

ANA SANZ SANCHO Castelló

L'estudi i investigació de problemàtiques contemporànies com la intoxicació que pot provocar una clòtxina, el consum de drogues o la contaminació de les aigües són alguns dels principals reptes als quals intenta fer front l'Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA) de la Universitat Jaume I de Castelló. Investigar i avançar en aquests àmbits ha posicionat el IUPA com un dels centres clau d'investigació que busca generar un impacte positiu en la societat.

Des dels inicis, l'IUPA ha destacat pel treball en seguretat alimentària, protecció del medi ambient i salut pública gràcies a l'anàlisi de plaguicides en productes vegetals i animals. Un dels èxits més innovadors és la patent d'un mètode per desintoxicar mol·luscs bivalves amb l'N-acetilcisteïna (NAC), una sal farmacèutica. També analitzen contaminants en aigües, sòls i aliments per estimar el consum de drogues i fàrmacs, així com la presència d'antibiòtics en aigües residuals.

La investigació sobre noves substàncies psicoactives (NPS) és una de les prioritats per al grup des de fa més de 10 anys. Aquestes substàncies, dissenyades per imitar drogues il·legals, presenten riscos desconeguts. Per això, el seu anàlisi mitjançant mostres d'orina és essencial per a detectar-les, ja que sovint escapen dels controls.

L'IUPA també treballa amb aproximacions metabolòmiques per a identificar biomarcadors de malalties avançades i detectar fraus alimentaris. A més, en col·la-



L'Institut està integrat per una vintena de personal investigador i tècnic.

boració amb l'Hospital del Mar Research Institute de Barcelona, investiguen diagnòstics primerencs de l'ansietat, el càncer de pàncrees i altres malalties.

#### Sostenibilitat

En relació amb la gestió sostenible de recursos hídrics, l'IUPA ha dut a terme investigacions per a determinar l'impacte del canvi climàtic en els aqüífers costaners i la millora de la gestió de l'aigua en l'àmbit local. El projecte Nemptune analitza l'ús d'aigua contaminada amb compostos tòxics per al reg agrícola, mentre que Difera investiga la utilització d'aigües residuals tractades per al reg de cítrics.

A més, també destaca per la seua innovació tecnològica, amb tècniques com la cromatografia i l'espectrometria de masses per a estudis de seguretat alimentària, contaminació ambiental i dopatge. El projecte DIOhR-MS utilitza aquestes tècniques per identificar compostos orgànics en mostres alimentàries i ambientals.

El lloc de treball de l'equip de l'IUPA és el Laboratori d'Anàlisi de Residus de Plaguicides (LARP), creat el 2001, pioner a Espanya en Bones Pràctiques de Laboratori (BPL). Des d'aquest laboratori, es realitzen estudis per a establir els límits màxims de residus en aliments a la Unió Europea, garantint la seguretat alimentària.

Actualment, al LARP s'estan portant a terme anàlisis dirigides a determinar la seguretat d'utilitzar els productes fitosanitaris en aliments com ara plàtans, taronges i olives. També col·laboren en estudis d'ecotoxicologia que avaluen l'impacte dels productes fitosanitaris en organismes com les abelles.

L'equip de l'IUPA compta amb destacats investigadors, com és el cas del seu director, Félix Hernández, i membres com Juan V. Sancho i María Ibáñez, reconeguts en el panorama internacional. Des de l'any 2009, la Generalitat valenciana els atorga l'ajuda Prometeu per impulsar els seus projectes en salut pública i medi ambient. A nivell internacional, destaca la creació de la xarxa SCORE, que reuneix experts per estudiar la salut comunitària mitjançant l'anàlisi de les aigües residuals.

Àlex Pérez

Àlex Pérez

# En l'Àgora universitària

# La investigació a l'abast de la societat de la mà de Science GTS

La cita es desenvoluparà el 27 de setembre, entre les 17.00 i les 20.00 h, en el marc de la Nit Europea de les Investigadores i Investigadors 2024

R. D. M. Castelló

L'UJI de Castelló celebrarà el 27 de setembre en l'Àgora universitària, entre les 17.00 i les 20.00 h, una nova edició de Science GTS, una trobada de divulgació científica per a tots els públics que forma part de la Nit Europea de les Investigadores i Investigadores i Investigadores 2024. Aquest esdeveniment es durà a terme simultàniament en diferents ciutats europees amb l'objectiu d'acostar la ciència a la societat.

En aquesta edició s'oferiran al

voltant de 40 propostes, amb tallers científics que tractaran disciplines diverses, des de la bioquímica fins a la computació quàntica, l'epidemiologia, els nous materials, la lingüística, etc. A més dels tallers, els equips d'estudiantat d'UJILab Innovació, l'Escola de Doctorat i altres àmbits de la Universitat també estaran presents.

La iniciativa, impulsada per la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana del Vicerectorat d'Innovació, Transferència i Divulgació Científica, forma part del programa conjunt de les universitats públiques i altres centres d'investigació de la Comunitat Valenciana i la regió de Múrcia. L'objectiu és apropar la ciència a la societat, fomentar l'interès científic, promoure la igualtat i destacar la importància de la investigació en la vida quotidiana.

El personal investigador de l'UJI interactuarà amb el públic amb demostracions i tallers. També s'inclou l'activitat Parla amb ella, la científica, amb trobades on dones científiques compartiran les seues experiències, subratllant la rellevància del rol de la dona en la investigació.

També hi haurà la possibilitat de participar en visites guiades a



L'esdeveniment està obert a públic de totes les edats.

algunes de les instal·lacions del campus, proporcionant una visió de l'entorn on es desenvolupa la investigació. El programa inclou, a més, l'European Corner, un espai de divulgació sobre l'acció investigadora europea i una àrea lúdica i de descans per als assistents. L'esdeveniment se centrarà en la divulgació inclusiva, amb accions per a compartir la ciència.

A més, Science GTS comptarà amb la participació d'altres centres d'investigació i divulgació científica, així com d'administracions públiques, com l'Institut d'Aqüicultura de Torre de la Sal (CSIC), el Planetari de Castelló i Europe Direct Castelló (Diputació de Castelló).

Science GTS és un projecte associat a la iniciativa MSCA i Ciutadans de la Unió Europea finançada en el marc de les accions Marie Skłodowska Curie amb la convocatòria: HORIZON-MSCA-2023-CITIZENS-01. També compta amb la col·laboració de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT).

# CASTELLÓ DE LA PLANA

Jueves, 19 de septiembre de 2024

# El proyecto comenzó a gestarse en 2016, con el Botànic

# Castelló inicia la obra de la residencia de la calle Onda tras ocho años de trámites

Las máquinas entran en los terrenos para limpiar los solares y dar paso a los trabajos durante año y medio • La nueva dotación para mayores acogerá 80 plazas residenciales y 40 como centro de día

#### PALOMA AGUILAR Castelló

Ocho años después de farragosos trámites y quince días más tarde de firmarse el contrato de obra, el inicio de los trabajos de construcción de la nueva residencia pública de mayores fue ayer una realidad. Transcurría 2016 cuando la entonces consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, del gobierno autonómico del Botànic, anunció a bombo y platillo este proyecto que comienza a ejecutarse tras seguir idéntica iniciativa la actual Conselleria de Servicios Sociales.

El pasado mes de febrero, la junta de gobierno local aprobaba los dos últimos trámites municipales y tanto la alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, como la consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero, confiaban en el inicio de las obras. De hecho, fue una de las principales reivindicaciones de la primera edila de la capital de la Plana al gobierno autonómico de Carlos Mazón nada más tomar posesión de su cargo.

Sin embargo, no ha sido hasta este mes cuando la empresa adjudicataria ha activado la construcción del edificio con toda la documentación preceptiva en regla.

### Adecuación de solares

Excavadoras y camiones entraron en los terrenos (hasta ahora destinados a un pipicán y un huerto urbano) donde se levantará el edificio entre las calles Onda, Ribelles Comins y río Navia para adecuar ambos solares que ya conforman uno solo con la primera intervención urbanística y, de esta forma, comenzar con los primeros movimientos de tierras en la zona.

Esta dotación, que cuenta con un presupuesto de 14,2 millones y un periodo de ejecución de año y medio, tendrá dos zonas completamente diferenciadas que prestarán servicio a los mayores. Por un lado, habrá un geriátrico para 80 usuarios y, por otro, un centro de día para 40 personas, en un total de cinco plantas y sótano.

En cuanto al interior del edificio, los módulos de convivencia de la residencia ofrecerán dos tipos de habitaciones: individuales y do-



Imagen del comienzo de las obras de la residencia de mayores que se ubicará entre las calles Onda, Ribelles Comín y río Navia, ayer.

bles. Cada espacio contará con una pequeña cocina office independiente además de un baño accesible; comedor, donde se podrán realizar talleres de cocina para las personas residentes; y una sala de estar planteada como un espacio abierto y vinculada a una terraza.

La puesta en servicio de esta residencia en Castelló contribuirá a paliar la falta de oferta de plazas públicas para mayores en este tipo de dotaciones ya que, si bien existen varias residencias privadas, el número de edificios de la administración no es tan boyante.

# Suelo municipal

Hay que recordar que la nueva instalación para las personas mayores se construirá en suelo cedido a la Generalitat valenciana por el Ayuntamiento de Castelló y donde hasta ahora se ubicaban un pipi can y un huerto urbano. En el primero de los casos, el consistorio lo ha decidido reubicarlo en un solar cercano y, en el segundo, en un terreno entre el polideportivo Ciutat de Castelló y Estepark para que ambos sigan dando servicios a sus respectivos usuarios. ■

# Malestar de los vecinos

### «Nadie nos ha avisado y nos han dejado sin poder utilizar el pipicán»

Erik Pradas

Confusos y muy molestos. Así se mostraron ayer los usuarios del pipicán que cada día acceden a este recinto para que sus mascotas puedan disfrutar de un rato de esparcimiento porque «nadie» les ha avisado de que comenzaban las obras y los han dejado «sin poder utilizar este recinto», según afirmaba a este diario una de las vecinas afectadas. Además, la misma usuaria denunció que se habían llevado todos los árboles y los han dejado «tirados», lamentaba.

Ya en su día, los vecinos recogieron firmas para disponer de otro pipicán, «pero han clausurado este» y ahora no tienen dónde llevar a sus mascotas, prosiguió. De hecho, ayer mismo, los dueños y sus perros se encontraron junto a la ya dotación en desuso sin saber dónde ir ni qué hacer.



Vecinos junto al pipicán que ya ha sido cerrado al público.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Castelló explicaron en el mes de mayo que, debido a la construcción de la residencia, el pipicán tendría que ser trasladado a un solar ubicado entre la misma calle Onda y Salvador Guinot, si bien sería más pequeño que el actual, pasando de unos 1.500 a 900 me-

tros cuadrados. Sin embargo, los vecinos se encontraron ayer con la sorpresa de que además de no contar con un nuevo recinto para sus perros, nadie del consistorio les había comunicado que la eliminación del recinto ya se ha ejecutado tras la entrada de las máquinas para construir la nueva residencia.

18 | Castelló de la Plana | Jueves, 19 de septiembre de 2024 | el Periódico Mediterráneo

# **Solidaridad**

# Carrasco apuesta por la inclusión en los premios del Grupo Social ONCE

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, apostó ayer por la inclusión y por una ciudad con un entorno sin barreras y accesible para todos en el transcurso de la gala de los Premios Solidarios Comunitat Valenciana 2024 que organiza el Grupo Social ONCE y que tuvo lugar en el Teatro Principal. La primera edila, quien asistió junto a varios concejales de la corporación municipal, puso como ejemplo de trabajo comprometido por la capital a Afanias Castellón y a la nadadora Ariadna Edo.

# Ayuntamiento

# Compromís pide la revisión del contrato del transporte adaptado

P. A. Castelló

El portavoz del grupo municipal de Compromís en Castelló,
Ignasi Garcia, instó ayer al gobierno local a revisar y ampliar
el contrato del transporte
adaptado. «Hacemos esta petición a Begoña Carrasco porque
la cantidad de usuarios que están en lista de espera demuestran la necesidad de ampliar este servicio porque hace falta para facilitar la vida de la gente»,
argumentó Garcia.

«Es importante que estudiemos determinados casos y facilitemos que las personas con discapacidad o con alguna enfermedad no queden excluidas de la sociedad solo porque no se puedan mover», afirmó el portavoz valencianista. ■



# En el consistorio de Castelló

# Vox tensa el pacto con el PP con la cruz y la inmigración ilegal

El partido de Abascal acusa al PP y PSOE del «descontrol» de los inmigrantes y quiere que haya un lábaro en el parque Ribalta

PALOMA AGUILAR Castelló

La presentación de una declaración institucional por parte del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Castelló para el próximo pleno en la que presenta unas medidas para combatir «la inmigración ilegal», será de nuevo una patata caliente en el seno del gobierno municipal.

Y es que, tal y como publicó este diario, la formación de Abascal ya apostaba por un plan que ayude a «frenar» esta situación porque «España está sufriendo una invasión inmigratoria sin precedentes con consecuencias nefastas para la convivencia, la seguridad y la prosperidad, que se debe combatir desde el ámbito municipal», según manifestó el portavoz adjunto del grupo municipal de Vox, Alberto Vidal, quien denunció la «farsa perpetrada por el PSOE y el PP que promueven un modelo de inmigración descontrolada».

El documento que Vox pretende someter a la aprobación de todos los concejales en sesión plenaria recoge el rechazo de la política nacional de puertas abiertas que «deriva en la inmigración ilegal, exigir al Gobierno central la expulsión de todos los inmigrantes ilegales, que todos los grupos se opongan a la apertura de nuevos centros de acogida para estos inmigrantes, que las ayudas relacionados con la inmigración tengan como destino final las personas en situación de legalidad y que se regule el padrón para analizar la veracidad de los empadronamientos». Hay que recordar que cuando el plan contra la inmigración ilegal salió a la luz, el PP ya dijo que esta no era competencia municipal y la misma alcaldesa manifestó en una entrevista en **Mediterráneo** el pasado domingo que no permitirá que en el gobierno local «se traspasen líneas rojas en inmigración».

La segunda de las cuestiones que entran en liza en el ejecutivo de Castelló es la reposición de una cruz en el paseo Ribalta. El reciente anuncio de Abogados Cristianos en el que ha manifestado su intención de pagar un lábaro en el mismo lugar del parque, ha devuelto a la actualidad la opinión que tiene la formación de Abascal en el consistorio, que también apuesta por una cruz en este recinto después de que fuera retirada por el gobierno del Acord de Fadrell en 2023.

# **Denuncia**

# El PSOE dice que Carrasco reduce el dinero para el Pacto del Empleo



Patricia Puerta.

P. A. Castelló

La portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Castelló, Patricia
Puerta, calificó ayer de «un absoluto fracaso» la gestión del
PP para fomentar el empleo en
la ciudad, «primero por su incapacidad a la hora de gestionar
el presupuesto de este 2024 y,
después, por dejar constancia,
en las cuentas del Consorcio del
Pacto Local de Empleo previstas para 2025, de un inaceptable
recorte que roza el 20% respecto al actual ejercicio».

«Aquí no hay interpretaciones posibles porque los datos
son contundentes, aunque la
alcaldesa, Begoña Carrasco, y el
concejal responsable, Juan Carlos Redondo, sean expertos del
maquillaje de las cifras. Para
2025 han aprobado unas cuentas de 942.300 euros frente al
1.168.000 euros de 2024, y eso
no es rebatible», señaló la portavoz socialista. «Esta bajada
nos muestra lo poco o nada que
le interesa al PP implicarse en la
inserción laboral», dijo. ■





el Periódico Mediterráneo Jueves, 19 de septiembre de 2024

Publicidad | 19



20 | Castelló de la Plana | Jueves, 19 de septiembre de 2024 | el Periódico Mediterráneo

# **Novedades municipales**

# Castelló activará subvenciones para el deporte inclusivo el próximo año

Carrasco se reúne con el nuevo gerente del Patronato y la concejala Hurtado para trazar las principales líneas estratégicas del presupuesto de este área

PALOMA AGUILAR Castelló

El Ayuntamiento de Castelló, a través del Patronato Municipal de Deportes, incorporará al presupuesto de este organismo por primera vez una partida destinada a promocionar y a subvencionar el deporte inclusivo, «que es esencial en cualquier sociedad próspera», afirmó ayer la alcaldesa de la capital de la Plana, Begoña Carrasco, tras la reunión que mantuvo con la concejala de Deportes, Maica Hurtado, y el nuevo gerente del Patronato, César Lapica. El objetivo del encuentro fue trazar las principales líneas estratégicas en materia de deportes y definir los presupuestos del área para el año 2025.

### Plan director

Carrasco avanzó que el consistorio ha comenzado el plan director de mejora de las instalaciones deportivas municipales reparando y acometiendo actualizaciones, y sigue confeccionando esa hoja de ruta para establecer los trabajos



La alcaldesa de Castelló, en el centro, junto a la concejala de Deportes y el gerente del Patronato, Lapica.

que ejecutarán a lo largo del próximo ejercicio con la adjudicación del presupuesto correspondiente. «Cuando llegamos al gobierno pudimos comprobar el mal estado en el que se encontraban algunas instalaciones deportivas, que incluso presentaban desperfectos, con el consiguiente peligro para la seguridad de los usuarios. La apuesta del gobierno por el deporte es firme y así lo estamos demostrando, pues en el primer año de legislatura hemos destinado 594.980,46 euros a mejorar las instalaciones», detalló la primera edila. Finalmente, Carrasco dijo que están previstas intervenciones para reparar los campos de San Agustín y el parque Mérida, con tareas que afectan al terreno de juego y al pegado de las líneas, con una inversión entre las dos que rondará los 6.000 euros. ■

# **Aprobación**

# El lunes y el viernes de Magdalena será festivos locales en 2025

P. A. Castelló

Castelló aprobó ayer en comisión plenaria que el lunes y el viernes de la semana de las fiestas de la Magdalena de 2025 sean festivos locales. Una decisión que será corroborada por el pleno que se celebrará el próximo jueves, 26 de septiembre.

De esta forma, los castellonenses podrán disfrutar de dos días de fiesta (el 24 y el 28 de marzo) incluidos en la semana grande de la capital de la Plana que se celebrará del 22 al 30.

#### El motivo

Hay que recordar que el lunes será festivo local como todos los años y el hecho de que también sea el viernes responde a que en 2025, el otro festivo autóctono que es el 29 de junio, Sant Pere, cae en domingo. Por este motivo, y con el fin de que no se pierda ese día, el consistorio capitalino dio luz verde a que sea fiesta el 28 de marzo. No es la primera vez que estos dos días no se consideran como laborales y esta medida se ha tomado en alguna otra ocasión. ■

# **Ayuntamiento**

# Familia impulsa un concurso contra el acoso escolar en Castelló

Dirigido a alumnos de 5º y 6º de Primaria y de 1º a 4º de ESO para fomentar la convivencia

P. A. Castelló

La concejalía de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Castelló lanza el concurso Contra el acoso escolar para fomentar la convivencia, el respeto y la tolerancia en los centros educativos de la ciudad. Esta convocatoria, dirigida a alumnos de 5º y 6º de Primaria y de 1º a 4º de la ESO, pretende sensibilizar a los más jóvenes sobre la problemática del acoso escolar y del ciberacoso, y darles herramientas para prevenir y combatir estas situaciones, según explicó el concejal de este área, Alberto Vidal.

El certamen, que comenzará el 31 de octubre y finalizará el 15 de noviembre, cuenta con diferentes modalidades de participación que permitirán a los estudiantes expresar su visión sobre el acoso desde diversas perspectivas. En el



El concejal de Familia e Infancia, en la presentación del concurso.

apartado de los relatos, los alumnos deberán redactar textos originales en los que reflexionen sobre el impacto del acoso y cómo combatirlo. En la modalidad de ilustración, valorarán la originalidad de los dibujos y los mensajes que transmitan sobre el tema. Los centros educativos podrán presentar vídeos cortos en los que se aborde la prevención, detección y resolución de casos de acoso escolar.

Por otro lado, en Plan de actuación frente al acoso escolar, los centros trabajarán en la creación de un plan integral que recoja medidas para abordar el acoso dentro de sus aulas. El jurado del concurso estará compuesto por representantes del gobierno municipal, así como por varios miembros del Consejo Municipal de Infancia y Adolescencia, y un representante de la Dirección Territorial de Educación. Los ganadores serán anunciados el 25 de noviembre y la entrega de premios será en diciembre.

### Categorías

En cuanto a los premios, están divididos en varias categorías (según
la modalidad y el nivel educativo) e
incluyen libros electrónicos, tabletas gráficas, cámaras de vídeo y un
premio de 4.000 euros para el centro que presente el mejor plan de
actuación frente al acoso escolar,
con la finalidad de ejecutar ese directoria en la institución educativa. Finalmente, Vidal destacó la
importancia que tiene esta iniciativa que el Ayuntamiento de Castelló lanza por primera vez. 

■

el Periódico Mediterráneo Jueves, 19 de septiembre de 2024

Opinión | 21

# Serveis que canvien vides

A FONDO

SAMUEL FALOMIR

Aquesta setmana celebrem el Dia Mundial de l'Alzheimer, una oportunitat per a reflexionar sobre una malaltia que, malauradament, afecta un gran nombre de persones arreu de tot el món, no només als qui la pateixen de forma directa, sinó també a les seues famílies i a les persones que en tenen cura. L'alzheimer és devastador, destrueix la memòria i l'autopomia de qui el pateix i ens enfrents.

nomia de qui el pateix, i ens enfronta cada dia més a reptes emocionals i socials molt complexos.

A més de dur a terme accions per a donar visibilitat i suport a la recerca i el tractament d'aquesta demència, de manera específica, i reivindicar més recursos i investigació, el 21-S és també un recordatori de la importància de cuidar els nostres majors, de no oblidar el seu paper fonamental en les nostres vides i en els nostres pobles.

### Centre de dia, punt d'inflexió

A l'Alcora som conscients que cada servei públic que creem o millorem no és només un recurs més, sinó una resposta

real a les necessitats de moltes famílies que conviuen amb aquesta realitat. En aquest sentit, el Centre de Dia de l'Alcora, que ja fa més d'un any que està en funcionament, ha sigut un punt d'inflexió en la vida de molts dels nostres veïns i veïnes. Aquest espai s'ha convertit en molt més que un lloc on passar l'estona; és un lloc d'esperança i de suport per a les persones majors i els seus cuidadors i cuidadores.

Sens dubte, és un clar exemple de servei transformador. Els qui el fan servir, a més de rebre atenció professional i teràpies especialitzades, troben un espai segur, proper i humà on es respecta la seua dignitat i on viuen experiències molt especials. Celebren les festes i els aniversaris, van a comprar, a passejar, al mercat, munten olimpíades, lligen, ballen, formen part activa dels esdeveniments importants de l'Alcora, participen en iniciatives intergeneracionals, estan en contacte amb les associacions locals, fan manualitats, recorden receptes, històries i anècdotes... Ens encanta veure les fotos i vídeos que ens envien de les moltíssimes activitats que realitzen cada dia.

«Estem com a casa, som una gran família». Escoltar aquestes paraules cada vegada que anem de visita ens ompli de satisfacció. Ho he parlat moltes vegades amb la regidora de Polítiques Inclusives, Tica Pons; sens dubte, tot el treball, els maldecaps i tot l'esforç per a poder oferir un servei referent i de qualitat, han valgut la pena. I tant que sí.

També per als familiars és una font de tranquil·litat, sabent

que els seus éssers estimats estan en bones mans. Això és el que entenem per serveis que canvien vides.

#### Càtedra l'Alcora

A més a més, estem bolcats en altres accions destacades com la Càtedra l'Alcora d'Investigació Musical i Qualitat de Vida, junta-

ment amb l'UJI, que inclou, entre altres projectes, Músiques per a la Vida, una iniciativa que se centra en la prevenció de demències, especialment l'alzheimer.

També l'Alcora acull des de fa uns anys el Congrés Internacional de Música, Arts i Salut (CIMAS), que s'està consolidant com a punt de trobada de reconeguts experts i investigadors de tot el món i punt de partida d'innovadores experiències. Apostem clarament per aquesta mena d'iniciatives que mostren els avanços en investigació i demostren com la música pot millorar, i fins i tot suprimir en alguna mesura, alguns trastorns neuronals.

### Següent pas, residència

Però aquest compromís no acaba ací. Seguim treballant per a oferir nous serveis que impacten positivament en els nostres majors. Ara mateix, un dels objectius prioritaris és la creació d'una residència per a la tercera edat, un projecte que ens fa especial il·lusió perquè sabem la gran millora que suposarà en la vida de moltes persones. Estem encara al principi del procés, però anem avançant, que és el més important.

Cuidar dels nostres majors és una responsabilitat que hem d'assumir com a poble. Elles i ells són els qui van construir el nostre present i ara és el nostre deure garantir-los un futur digne. No es tracta només de fer infraestructures, sinó de crear espais, en un entorn conegut, on les persones se senten respectades, ateses i, sobretot, estimades.

En aquest mes de l'Alzheimer, fem una crida a tota la població a reflexionar sobre la importància de la prevenció, la investigació i uns serveis òptims. Necessitem construir una societat més empàtica, més solidària, on ningú es quede arrere.

Vull aprofitar també per a agrair a totes aquelles persones que treballen cada dia en la cura dels nostres majors. La seua dedicació i professionalitat són el veritable motor que fa que aquests serveis siguen una realitat transformadora. ■

Samuel Falomir es alcalde de l'Alcora i secretari general del PSPV-PSOE a la província de Castelló

#### Esta semana celebramos la Semana europea de la movilidad sostenible. Desde el Ayuntamiento de Oropesa del Mar hemos querido sumarnos, un año más, a esta iniciativa y, para tal fin, hemos preparado actividades y talleres educativos para los más jóvenes del municipio.

La programación prevista cuenta con propuestas dirigidas al alumnado de los dos colegios públicos de Primaria, así como para el instituto de la localidad. Hoy y mañana será el turno de los talleres para aprender a montar una bicicleta y a disfrutar del patinete siguiendo las normas de tráfico y las de seguridad con el uso del casco. Estas dinámicas están enfocadas a la concienciación y sensibilización de nuestros alumnos sobre la importancia de moverse de forma más eficiente y ecológica. Para desarrollar estas iniciativas también ha colaborado la Policía Local, a quienes

agradezco, así como al concejal del área,

Rafael Albert, que sepan dar la importancia

# Semana europea por la movilidad sostenible



que merecen estas acciones y participen impartiendo una charla sobre seguridad vial, con el fin de concienciar a los jóvenes sobre la importancia de respetar las normas de tráfico y adoptar comportamientos responsables, así como concienciación sobre seguridad vial con el uso de casco.

Desde el consistorio, con la implicación de Medio Ambiente, Educación y Policía, hemos querido acercar la movilidad sostenible al alumnado, ya que en definitiva, son quienes tienen en sus manos mejorar nuestra relación con nuestro entomo. No queda ahí la contribución a la movilidad

# Keyser Söze



IGNASI GARCIA

Si són cinèfils ja hauran endevinat la pel·lícula, Sospitosos habituals. Si no l'han vista, accepten la meua recomanació i miren-la. La pel·lícula té com a pilar una frase del poeta Charles Baudelaire: el gran triomf del dimoni va ser convéncer a tot el món que no existia. I m'ha vingut al cap aquesta frase perquè durant un debat el portaveu de govern ens recriminava que l'alcaldessa del Partit Popular no podia blanquejar a l'extrema dreta perquè sols amb veure-la era evident que no és una persona extremista.

No em toca a mi entrar en un debat sobre si el vestit blau klein és elegant o no, i no negaré l'amabilitat pública en els actes institucional de la Sra. Carrasco, i perquè no dir-ho, de pràcticament la totalitat dels càrrecs públics, però els puc assegurar que l'amabilitat i la vestimenta no defineixen l'acció política. Els dictadors van tots molt ben vestits, inclús amb uniforme.

És el fet de premiar amb un sou públic als que volen retirar els llibres amb temàtica LGTBI de les biblioteques, el fet de conviure amb els que neguen el terrorisme masclista, d'enviar a la policia a censurar una xerrada feminista, de negar un canvi climàtic que cada vegada ens afecta més, de fingir amb pocs discursos que les teues polítiques van dirigides a la desaparició del valencià de l'esfera pública, d'eliminar la solidaritat al poble palestí quan pateix un genocidi a partir de mentides, de conviure amb el racisme, de no condemnar la violència ultra en Magdalena. Aquestes coses són les que fan que l'alcaldessa blanquege l'extremisme de la ultradreta, i cap vestit i somriure ho pot amagar.

Ignasi Garcia és portaveu de Compromís a l'Ajuntament de Castelló

sostenible este año; seguimos trabajando para fomentar acciones en esta línea y para ello, estamos licitando en estos momentos, el servicio de redacción de un Plan de Movilidad sostenible y la implementación de diversas acciones relacionadas con la movilidad bajo criterios de sostenibilidad. Para tal fin, hemos destinado 167.145 euros. Está herramienta de trabajo contempla una serie de actuaciones orientadas a fomentar medios de desplazamiento más respetuosos con el medio ambiente dentro del ámbito urbano y al mismo tiempo, asegurar una mejor calidad de vida para la ciudadanía. En una localidad que multiplica por diez su población, pasando de unos 12.000 habitantes empadronados, a picos de hasta 110.000 habitantes en agosto, es una actuación más que necesaria. Es momento de mejorar Oropesa, también en movilidad. ■

Araceli de Moya es alcaldesa de Orpesa

Jueves, 19 de septiembre de 2024

# El consistorio debe efectuar el abono antes de mediados de octubre

# Una expropiación para la ronda obliga a pagar otros 365.000 € 16 años después

El TSJCV confirma la última valoración efectuada por el Jurado Provincial por la ocupación de cerca de 1.600 m<sup>2</sup> • Los propietarios reclamaban 464.071 euros y el consistorio lo tasó en el 2008 en 10.633 euros

JOSEP CARDA Vila-real

El rosario de sentencias fruto de las reclamaciones judiciales realizadas por los propietarios de terrenos expropiados en el 2008 para construir la ronda suroeste de Vila-real parece estar próximo a su fin. Será tras 16 años de conflictos derivados de las diferencias de valoraciones del suelo realizadas por el Ayuntamiento y los dueños.

Según ha podido saber el diario **Mediterráneo**, quedarían dos o tres procesos abiertos en los juzgados que, en principio, no supondrían grandes cantidades de dinero a abonar ahora por la ciudad.

Pero hay una objeción. Es el caso de la última sentencia, con una cantidad significativa, que deberá afrontar el consistorio después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana validara el justiprecio establecido por el Jurado Provincial de Expropiación tras un largo proceso de recursos presentados por las partes.

El Ayuntamiento de Vila-real tiene que pagar 364.598 euros a los dueños de los cerca de 1.600 metros cuadrados que tuvieron que ser ocupados en su momento para construir la circunvalación de Vila-real por el oeste, ubicada en el



Las expropiaciones para la ronda suroeste se aprobaron en el 2008 y afectaron a más de 200 propietarios.

entorno del camino Betxí, que conecta con la ronda suroeste.

La cifra supone en torno a 100.000 euros menos de lo que exigían los propietarios, pero una cantidad muy lejos del valor de 10.633 euros que fijaron en el 2008 en el expediente expropiatorio para este vial, elaborado durante el periodo en el que el PP estuvo al frente del ejecutivo local. Un auto fechado a mediados de julio, emitido por los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo Sección 1 del TSJCV, requiere al consistorio para que en el plazo máximo de dos meses abone a los dueños del suelo expropiado el último justiprecio establecido por el Jurado de Expropiación de Castellón, en su acuerdo de 23 de enero del 2024.

En cualquier caso, y tras aclarar en instancias judiciales que el mes de agosto era inhábil, el consistorio tiene hasta mediados de octubre para cumplir el auto.

## Largo recorrido

Cabe recordar que el grueso de los 4,6 millones de euros en que cifraron las expropiaciones para la ronda suroeste lo pagaron a lo largo del primer año y medio del equipo de gobierno de progreso, liderado por el socialista José Benlloch, que dejó atrás 16 años de mandatos del Partido Popular, al conformarse en el 2011 un pacto a cuatro bandas (PSPV, Bloc, Iniciativa y EU).

Josep Carda

Hasta entonces, los ejecutivos populares únicamente abonaron unos 300.000 euros, quedando pendientes las cantidades a pagar a alrededor de 200 propietarios.

La primera de las grandes partidas para hacer efectivo ese pago,

# El grueso de los pagos por las tierras para las rondas se efectuó entre los años 2011 y 2012

con una asignación de 1,4 millones de euros, se puso en marcha poco después de formarse en nuevo equipo de gobierno encabezado por Benlloch. Posteriormente, a finales del 2012, el pleno de la corporación municipal aprobó un segundo paquete, dotado con 2,8 millones que, prácticamente, liquidaba la deuda. Algunos dueños de tierras decidieron recurrir el precio marcado por el Ayuntamiento para sus tierras, lo que derivó en varios fallos judiciales.

# Los cursos empezarán el día 27

# Ofrecen formación para los 'alimentadores' de las colonias de gatos

Los voluntarios deben registrarse oficialmente para tener un control más efectivo de los felinos

R. D. M. Vila-real

El Ayuntamiento de Vila-real ha lanzado una nueva campaña de inscripción para que las personas que dan de comer a los gatos callejeros de forma individual se registren oficialmente como alimentadores de colonias. Este procedimiento se enmarca dentro de las medidas para la adecuada protección y gestión de las colonias feli-



A partir de ahora los voluntarios que alimentan a colonias felinas en Vila-real deberán registrarse previamente para poder hacerlo.

nas urbanas, con la finalidad de mejorar la convivencia y el bienestar de los animales, así como de controlar la población felina.

La iniciativa, que «permitirá tener un control más efectivo sobre las colonias felinas del municipio», asegurará que se llevan a cabo las acciones correctas en materia de alimentación y control poblacional, explicó ayer la concejala del área, Ana Torres.

El 27 de septiembre, a las 11.00 horas, en el segundo piso de la Casa dels Mundina, tendrá lugar la primera sesión formativa. Todas aquellas personas que quieran participar en la formación deberán inscribirse previamente como voluntarios de colonias felinas, ya sea a través de la sede electrónica o de forma presencial en el servicio de registro del consistorio.

«Además de ofrecer aprendizaje a los voluntarios, nuestro objetivo es continuar con una formación más especializada en 2025, gracias a las ayudas que ofrece el Ministerio de Asuntos Sociales y la Agenda 2030», destacó Torres.

Por otro lado, el miércoles 25 iniciarán sesiones específicas para agentes de la Policía Local, en la que les explicarán el plan de actuación, reforzando la cooperación entre los cuerpos municipales y los voluntarios de colonias felinas.

Jueves, 19 de septiembre de 2024

# Con fondos europeos 'Next Generation'

# Tres empresas aspiran a reformar el ayuntamiento de la Vall por 3,5 millones

Completado el plazo para la presentación de las ofertas, esta semana comienza la valoración de las opciones para decidir la firma elegida • Sigue abierta la licitación para regenerar la Colonia San Antonio

MÒNICA MIRA La Vall d'Uixó

En cuestión de semanas, la Vall d'Uixó va a formalizar contratos por obras que superan los 7 millones de euros de inversión. El que se encuentra en el momento más avanzado de su tramitación es el del proyecto de ampliación y rehabilitación del ayuntamiento, cuya ejecución cuenta con un presupuesto de partida de 3,5 millones.

Cumplido el plazo de presentación de ofertas de esa licitación, tres empresas optan a hacerse con el contrato. Según fuentes municipales, antes de acabar la semana abrirán los sobres con las propuestas técnicas y económicas para decidir cuál es la más ventajosa para los intereses municipales.

El inicio de los trabajos no es inmediato, pero sí que estarán en marcha en el último trimestre del ejercicio, con un plazo de ejecución de 15 meses. Un periodo durante el que los servicios económicos, alcaldía y atención al ciudadano estarán reubicados en el Centre Cultural Palau de Vivel.

Es previsible que, como pasa en la práctica totalidad de las licitaciones, se produzca una rebaja de los 3,5 millones de euros dotados inicialmente, de los que el Ayunta-



Imagen virtual de cómo quedará el nuevo ayuntamiento una vez finalicen las obras de ampliación y reforma.

miento aporta 620.751,60 euros más el IVA correspondiente. Eso sí que se sabrá en los próximos días, después de que la mesa de contratación estudie las tres ofertas.

La alcaldesa, Tania Baños, y el equipo técnico que redactó el proyecto de ejecución dieron detalles sobre las características de esta intervención en mayo, aunque el primer paso para hacerlo posible lo dieron dos años antes.

En 7 de marzo del 2022 firmaron el acuerdo con los propietarios

Mediterráneo

para la compra de la antigua sede de la Schola Cantorum, el edificio anexo a la casa consistorial en la plaça del Centre. El gobierno local se comprometió a abonar el importe de la compra, unos 600.000 euros, en cuatro años. El primer pago fue en el mismo 2022, con cargo a los remanentes del 2021. Este 2024 pagarán (si no lo han hecho ya) la tercera anualidad.

#### Grandes proyectos de la UE

Mediterráneo

Meses antes de la adquisición de la antigua Schola, en enero del 2022, compraron otro elemento patrimonial emblemático, la Torre de Benissahat, cuya rehabilitación, como va a suceder con el ayuntamiento, con el Camí de l'Aigua (en ejecución), con el Museo Arqueológico de la Fàbrica de la Llum (en tramitación) o con la regeneración urbana de la Colonia San Antonio (en licitación), se va a financiar con fondos europeos Next Generation, a través del Plan de Regeneración, Transformación y Resiliencia gestionado por el Gobierno de España.

La característica principal de las obras de la casa consistorial, que ha sido la aspiración de numerosos gobiernos locales durante décadas, es que permitirá centralizar servicios, ahora dispersos en diferentes sedes por falta de espacio.

Las otras tres claves del proyecto serán la sostenibilidad, la accesibilidad y la reducción de los costes de mantenimiento. El nuevo edificio se alimentará de energía verde a través de placas solares, con un ahorro estimado del 90% en la factura de la luz.

# **Burriana**

# Inician el proceso para la elección de las reinas falleras

Burriana ha iniciado el proceso de selección de las reinas falleras correspondientes al ciclo

2025. Durante esta semana, las cinco jóvenes y dos niñas candidatas realizaron unas entrevistas audiovisuales. El próximo sábado, a partir de las 18.00 horas, en el salón de plenos del consistorio darán a conocer a las elegidas.

# Peñíscola



# Mareva Blue, ganador de la XVII Ruta Chanclas y Tapas

La Ruta Gastronómica Chanclas y Tapas entregó los premios de su última edición, organizada por Todo Peñíscola con la colaboración del área de Turismo. El restaurante Mareva Blue se hizo con premio a la mejor tapa. El segundo puesto también fue para Mareva Blue y en tercer lugar quedó Porto Rico. 24 Comarcas

Jueves, 19 de septiembre de 2024 el Periódico Mediterráneo

Mediterráneo

# La línea da servicio a 910.000 habitantes de dos comarcas

# La conselleria decide expedientar a la concesionaria del bus del Alto Palancia

La medida responde a las numerosas quejas recibidas de ayuntamientos y usuarios por el servicio • Permitirá buscar soluciones «a los fallos detectados»

M. ARRIBAS / M. MARTINAVARRO Gilet / Segorbe

La Generalitat valenciana va a abrir un expediente a la empresa gallega Monbús, que a finales del mes de abril empezó a hacerse cargo del servicio de autobuses para conectar el Alto Palancia con Sagunt y València tras lograr la concesión de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio. El motivo no es otro que los continuos incumplimientos de horarios, retrasos de hasta media hora y utilización repentina de autobuses pequeños sin apenas espacio, que dejan a viajeros sin poder subir. Es el panorama que describen usuarios del servicio de bus que une la zona de La Baronia (Valencia) y el Alto Palancia (Castellón) con Sagunt y València capital en las quejas presentadas ante Territorio. La línea da servicio a 910.000 habitantes de las dos comarcas.

El descontento es tal que varios ayuntamientos de la Baronia y la



Uno de los vehículos de transporte de la empresa Monbús.

misma Mancomunitat han trasladado tanto a la empresa como a la conselleria «el malestar generalizado», según explica a *Levante-EMV* el alcalde de Gilet y presidente del organismo supramunicipal, Salva Costa. «Desde el cambio de concesión, es un auténtico desastre y burla para los vecinos y vecinas de La Baronia», apunta.

En términos similares se expresa Mari Carmen Climent, la alcaldesa de Segorbe, capital del Alto Palancia, quien confirma a **Mediterráneo** las numerosas quejas recibidas de usuarios, tanto de estudiantes como trabajadores, que se dirigen a diario hacia Sagunt y València, por el trastorno generado: «Hemos trasladado las peticiones de los afectados y los informes de la Policía Local realizados al respecto a la Generalitat».

Además de a Segorbe, afecta a otras poblaciones de la comarca, como Altura, Geldo y Soneja.

El malestar ha ido en aumento desde que, a finales del pasado mes de abril, la empresa gallega Monbús empezó a hacerse cargo del servicio tras lograr la concesión de la conselleria, con un contrato por 10 años y un gasto comprometido de unos seis millones de euros.

Ahora, las numerosas quejas recibidas han llevado a la administración autonómica a reaccionar y abrir un expediente. Desde el área que dirige Vicente Martínez Mus creen que esta medida permitirá buscar soluciones y «dar el servicio en las mejores condiciones posibles». Además, dicen ser «conscientes» de que ha habido «algunos fallos en la prestación del servicio», sin concretar más.

Eva Bellido

# PSPV Almassora afea el «colapso» de la gestión

La portavoz del PSPV de Almassora, Merche Galí, acusa al equipo de gobierno de sumir la administración local en el «caos y el colapso». Galí denuncia que el Ayuntamiento acumula «más de 80 expedientes sancionadores sin cobrar, la mayoría caducados», lo que implica que no podrán ingresar los importes.

# El CEEI organiza el día 27 una jornada en Cirat

El Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón) recupera este septiembre los encuentros en el marco del programa Focus Pyme y Emprendimiento. En este sentido, celebrarán una jornada en Cirat el día 27 organizada también por el Centro de Desarrollo Rural Palancia Mijares.

# El Consell apoya la cerámica de Ribesalbes

La delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, se reunió con el alcalde de Ribesalbes, José Medina, para abordar asuntos clave en materia de infraestructuras y servicios sociales. También exploraron vías para revitalizar la industria artesanal de la cerámica. Tras la reunión visitó dos de los talleres locales más emblemáticos.

# Colas para participar en la oferta

# Benicàssim atrae a casi un millar de vecinos a su agenda deportiva

Las actividades con mayor éxito son pilates, yoga, las clases de pádel y la gimnasia rítmica

EVA BELLIDO Benicàssim

Benicàssim revalida el éxito de su oferta de actividades deportivas con buenos datos en el arranque del plazo de inscripción, que incluso han mejorado respecto al ejercicio anterior. Y es que 875 personas se apuntaron a alguna de las opciones en el inicio de este periodo, alrededor de un centenar más que el año pasado, según concretaron fuentes municipales.

De hecho, la mayoría de actividades ha colgado el cartel de sold out, aunque todavía quedan algunas plazas entre las distintas modalidades ofertadas. La disciplina con mayor éxito es, sin duda, pilates, con 250 vecinos inscritos esta vez, seguida de yoga (170).

El resto de opciones para los mayores cuentan con 65 personas apuntadas, en el caso de las clases de pádel; 60, la gimnasia suave; 50, taichí; 40, gap y también el mismo dato en cardiobox; 30, bailes latinos; y 11 para la capoeira.



Este año también se crearon colas en el inicio del plazo de inscripción.

Respecto a las actividades dirigidas a los jóvenes, la gimnasia rítmica ha sido la que más aceptación ha tenido, con medio centenar de inscritos; seguido de las clases de pádel, con 48 personas inscritas.

Las sesiones para practicar tenis han atraído por el momento a 22 jóvenes, el patinaje a 15, la capoeira a 12 y el tenis escolar a 10.

El inicio del plazo de inscripción a estas modalidades volvió a levantar este año un gran interés, incluso formándose colas en la entrada del pabellón municipal, donde se realizan estas actividades, con precios económicos, que pretenden fomentar el ejercicio.

# Benicarló resuelve el 43% de los delitos

El alcalde de Benicarló, Juanma Cerdá, se reunió con la subdelegada de Gobierno, Antonia García Valls, para analizar las estadísticas sobre criminalidad registradas en la ciudad. El encuentro sirvió para constatar que el índice de criminalidad se está reduciendo y que la tasa de resolución de delitos se sitúa en el 43%, detalló el primer edil.

# Compromís Benicarló critica pérdida de ayudas

Compromís Benicarló considera «lamentable» que no se aprovechen los 285.332 euros de la Unión Europea concedidos para mejorar la competitividad empresarial. El concejal valencianista, Jordi Maura, señala que justificaron «cero euros» de la cantidad concedida y reclama medidas para aprovechar las ayudas al máximo y evitar más subidas de impuestos.



'Camisito'. Partido de Resina.



'Tormento'. Partido de Resina.



'Alborotador'. Partido de Resina.



'Taconcito'. Partido de Resina.



'Desesperado'. Partido de Resina.



'Palmerito'. Sergio Centelles.



'Parrandero'. Juan Albarrán.



'Preferido'. Enrique Martín Arranz (Joselito).



'Fernando'. Rocío de la Cámara.

#### MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ Almenara

Las fiestas patronales en honor a la Mare de Déu del Bon Succès y Sant Roc de Almenara, que comenzarán mañana, prometen ofrecer un gran espectáculo taurino con la exhibición de nueve toros. Se trata de ejemplares que provienen de prestigiosas ganaderías y han sido adquiridos tanto por el Ayuntamiento como por las peñas taurinas de la localidad de la Plana Baixa.

El Ayuntamiento, que preside la socialista Estíbaliz Pérez, ha adquirido cinco astados de la reconocida ganadería Partido de Resina, mientras las peñas taurinas locales (El Morrillo, Taurina Almenara, Joventut Taurina y la recientemente creada Asociación Cultural Taurina Serafín Tajuelo) han colaborado en la compra de cuatro cerriles más para los festejos.

La primera gran cita del cartel llegará este sábado, cuando a las 18.00 horas exhibirán el primer toro, Camisito, marcado con el nú-

# Las celebraciones comienzan mañana

# Almenara exhibirá nueve toros cerriles durante las fiestas patronales

El Ayuntamiento adquiere cinco ejemplares de Partido de Resina, a los que se suman otros cuatro astados patrocinados por las peñas

mero 16 y guarismo 0. Le seguirá otro ejemplar de la misma ganadería, *Tormento*, con el número 6 y guarismo 0. La jornada culminará a las 00.00 con el embolado, *Alborotador*, identificado con el número 12 y guarismo 0, igualmente del hierro de Partido de Resina.

El martes 24 continuarán las exhibiciones con la suelta de dos nuevos astados de la misma ganadería. A las 18.00, los aficionados Sergio Centelles, Juan Albarrán, Rocío de la Cámara y Enrique Martín Arranz, otros hierros podrán disfrutar de Taconcito, marcado con el número 9 y guarismo 9, seguido de Desesperado, número 30 y guarismo 0. Por la noche embolarán el primero de estos toros, a las 23.30.

Las propuestas taurinas organizadas por las peñas comenzarán el miércoles 25 con la suelta de Palmerito, número 13 y guarismo o, de la ganadería de Sergio Centelles, adquirido por la Asociación Cultural Taurina Serafín Tajuelo. El jueves 26 será el turno de Parrandero, del hierro Juan Albarrán, con el número 22 y guarismo 7, patrocinado por la peña Taurina Almenara. El viernes 27, la jornada final de las fiestas contará con una doble suelta. Preferido, de la ganadería Enrique Martín Arranz (Joselito), con el número 38 y guarismo 7, será el primero en salir al recinto, seguido de dos vaquillas adquiridas por la peña El Morrillo. La programación del día concluirá con el toro Fernando, marcado con el número 14 y guarismo 0, de la ganadería Rocío de la Cámara, patrocinado por Joventut Taurina.

# Seguridad

La concejala de Fiestas, Débora Marín, y la propia alcaldesa destacan la importancia de mantener la seguridad y ofrecer eventos taurinos de alta calidad para el disfrute de todos los vecinos y visitantes.
No en vano, la exhibición de toros cerriles, plato fuerte de muchos festejos en Castellón, atrae a numerosos aficionados.

# Avanza la restauración del castillo de Eslida

El Ayuntamiento de Eslida está llevando a cabo trabajos de restauración de los restos del castillo de la localidad. Para ello ha recibido una subvención de 150.000 euros de la Generalitat valenciana, que destinarán a prospecciones arqueológicas en el recinto superior, así como la adecuación paisajística de la zona. La alcaldesa, Lucía Doñate, manifestó que «es muy importante seguir adelante con la restauración del castillo porque forma parte de la historia del municipio. Pero turísticamente hablando puede ser un foco de atracción de visitantes». M. Á. S.

# Más servicios para los mayores de Benassal

Benassal ha trasladado el Servicio de Promoción de la Autonomía Personal (SPAP), que presta la Diputación en el local social de la localidad, al centro de día, tal y como solicitaba el Partido Popular. La propuesta elevada al pleno planteó aprovechar la disponibilidad de las dependencias del centro de día para instalar en la fase ejecutada el servicio del SPAP de la institución provincial. «El traslado será posible gracias al empeño de nuestros jubilados», afirmó la portavoz del PP, Marta Pitarch, que celebra que la voz de los mayores sea atendida.

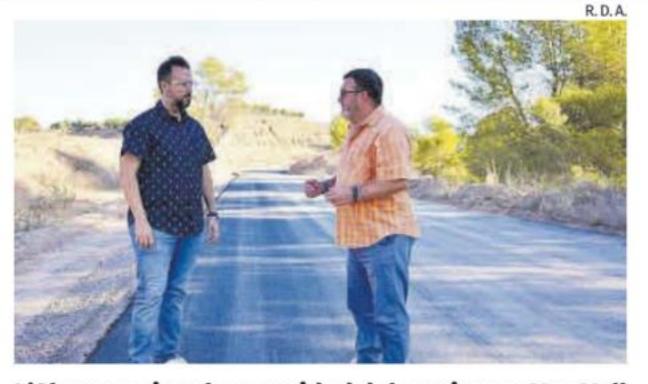

# L'Alcora mejora la seguridad del camino en Mas Vell

El Ayuntamiento de l'Alcora ha llevado a cabo mejoras en el camino Mas Vell. Las obras, adjudicas a la empresa Becsa por 45.662 euros, han consistido en la pavimentación del camino, lo que ha permitido asegurar un tránsito más seguro. Los ediles de Urbanismo, Robert Tena, y de Caminos, Ricardo Porcar, comprobaron los trabajos realizados. R. D. A.

# Vinaròs mejora los espacios deportivos

La concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Vinaròs ha destinado en estos últimos meses más de 41.000 euros para la mejora de las instalaciones deportivas municipales, mientras sigue los trámites para hacer realidad en esta legislatura un nuevo pabellón polideportivo. En estos últimos meses, los trabajos se han centrado en la mejora de la pista de petanca y birlas con la renovación de las luminarias y la adecuación de las pistas, además de tareas generales de mantenimiento. Otra intervención se han centrado en la carpa del Atlántico. J. FLORES

# Otoño vivo: Alt Maestrat Humand Land

# Septiembre festivo y activo en el interior de la provincia

San Miguel en Culla, Pepa Cases en Benassal y marchas y rutas senderistas en Catí y Benassal

E. C. B. | CASTELLÓN

El otoño se vive intensamente en l'Alt Maestrat, con numerosas actividades y experiencias que permiten disfrutar de todos y cada uno de los pequeños municipios que forman parte de esta preciosa comarca, llena de historia, cultura y naturaleza, que siempre es un destino perfecto para una escapada.

Los días 27, 28 y 29 de septiembre, Culla, uno de los pueblos más bonitos de España, celebra las fiestas de San Miguel, un momento de alegría y reunión de vecinos y visitantes en el que se desarrollan diversas actividades lúdicas y culturales. Aprovechando la visita para compartir estas jornadas festivas se ofrecen numerosas op-

guiada por la Ruta templaria hasta el castillo, la visita al Parc Miner del Maestrat o el recorrido por el circuito de orientación de la Carrasca, junto a uno de los árboles monumentales más espectaculares de la provincia.

En Benassal, un pueblo lleno de vida y gente maravillosa, la asociación de mujeres local ha preparado, para el día 21 de septiembre, la actuación de la humorista Pepa Cases, con su espectáculo Soc hiperactiva, en el pabellón cubierto, a las 16.00 h, con entrada libre y sin reserva previa. Además, el sábado 28 de septiembre, también ofrece una ruta senderista con guía a l'Escola del canto, un espacio único en un paisaje rural, agreste y espectacular, con salida a las 8.00 h desde ciones de experiencias, como la visita 💮 Benassal, para la que es necesaria re- cha contra el cáncer, el día 28 de sep-

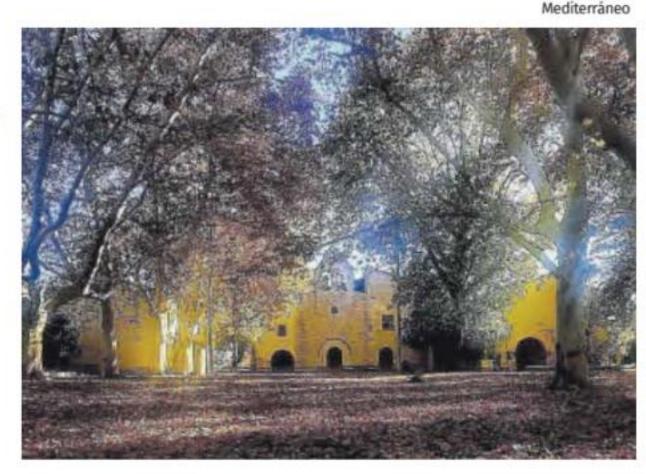

Los colores del otoño asoman en Sant Pau, un bello lugar de la comarca.

serva previa. Una vez en el pueblo se

debe visitar el Forn de Dalt, un antiguo horno medieval perfectamente conservado; la Torre de la cárcel; con su mazmorra y su mirador; y, por supuesto, la Fuente En Seaures, donde beber la mejor agua del mundo.

También Catí ofrece una experiencia activa y solidaria con la Martiembre a las 10.00h, en un recorrido urbano con salida desde el edificio de la Lonja, y para el que es necesaria la

inscripción previa.

El núcleo urbano

de Catí, además

del impresio-

nante edifico

de la Lonja, al-

berga la iglesia

parroquial, con

sus esgrafiados,

los frescos de su

capilla y el retablo de

Plan de ocio L'Alt Maestrat celebra el otoño con las fiestas de San Miguel, en Culla; la actuación de Pepa Casesylarutasenderistaguiada,en Benassal; y la marcha solidaria contra el cáncer, en Catí. Disfrute de la escapada

perfecta.

Jacomart, una valiosa pieza de arte medieval. Estos tesoros se complementan con el er-

# **Agenda**

#### Benassal

21 de septiembre

16.00 h. Pepa Cases, en el polideportivo municipal.

28 de septiembre

08.00 h. Ruta guiada a L'Escola del canto.

#### Catí

28 de septiembre

10.00 h. Marcha contra el cáncer.

# Culla

27, 28 y 29 de septiembre

Festividad de San Miguel.

mitorio de la Virgen de l'Avellà, donde visitar la Capilla Sixtina del Maestrazgo.

Otros dos imprescindibles en la zona son el ermitorio de Sant Pau, en Albocàsser, y el pueblo de Vilar de Canes, repleto de rincones con encanto.

Los bonitos pueblos de l'Alt Maestrat, Culla, Catí, Benassal, Albocàsser y Vilar de Canes ofrecen fiestas, historia, gastronomía, rutas senderistas, ciclistas y mucho más.

Para más información, los interesados pueden consultar la web www.altmaestrat.com, las redes sociales de l'Alt Maestrat Human Land así como las páginas web y redes sociales municipales de cada una de las

# JORNADAS AGRICOLAS DE NULES

LXXVII FIRA DE RAMADERIA I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA



viernes, 20 de septiembre

Aforo limitado. Si está

nteresado en asistir a

la jornada, acceda con

el código QR y rellene

el formulario.



17.15 h.



Salón de actos de Caixa Rural Sant Josep de Nules

- Presentación del acto a cargo del director del Periódico Mediterráneo, Ángel Báez.
- Bienvenida de la Presidenta de la Caixa Rural de Nules, María Soledad Ballester Benito.
- Apertura a cargo del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina.
- Mesa redonda: "La agricultura, un valor de desarrollo económico y social, en plena transformación" Intervienen:

César Estanyol, Concejal de Agricultura del Ayuntamiento de Nules.

José Blasco Ivars, Director del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). Cristóbal Aguado, Presidente de AVA-Asaja.

Carles Peris, Secretario general de la Unió Llauradora i Ramadera.

- Ponencia central, a cargo de Manuel Lainez, director de Innovación y Desarrollo Agroalimentario y director de la Fundación Cajamar.
- Coloquio con...

Ramón Arenós y Fernando Peris, presidente y director de la Cooperativa Agricola Sant Josep de Nules.

- Intervención a cargo del secretario Autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Vicente Tejedo.
- Clausura a cargo del alcalde de Nules, David García.

A continuación, visita institucional al recinto ferial de Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola.

Organiza:





Colaboran:







# Inauguración a las 20.00 horas

# La Fira de Nules abre hoy puertas y tendrá más de 50 actos

A la agenda general del evento se suman las propuestas temáticas en cada zona habilitada

MÒNICA MIRA Nules

Si la lluvia no lo impide, Nules inaugurará esta tarde, a partir de las 20.00 horas, la 77ª Fira de Ramaderia i Maquinaria Agrícola. Un evento que, como en ediciones anteriores, se va a caracterizar por articular un programa con más de medio centenar de propuestas, distribuidas en las diferentes zonas temáticas habilitadas.

La programación general contempla, además de la mencionada inauguración, una visita institucional de autoridades el viernes, con la presencia confirmada del secretario autonómico de Agricultura, Vicente Tejedo; un desfile de moda organizado por el comercio local o el concierto del grupo flamenco Los Megas el sábado, por citar algunos ejemplos.

El paseo por el recinto ferial, trazado por los casi dos centenares de expositores, tendrá como incentivo y complemento la programación del Racó Gastronòmic, el del Llaurador y el del Comerç Local. En el primero ofrecerán dos sesiones de catas de vino el viernes por la tarde; el sábado, por la mañana y por la tarde, y el domingo, solo por la mañana. En el Racó del Comerç habrá desde catas de cerveza hasta talleres de recuperación de variedades agrícolas, de reciclaje de camisetas o de baile, además de desfiles o charlas.

El Racó del Llaurador, como en ferias anteriores, incluirá diversas charlas de interés general, este año centradas en la gestión de los residuos urbanos. Los educadores ambientales de Vareser realizarán actividades sobre reciclaje, sobre el uso de los contenedores o de consejos sobre compra sostenible.

# Agricultura y jubilación

En un ámbito agrícola, además de la jornada técnica del viernes, organizada por el periódico **Mediterráneo** y el Ayuntamiento, el domingo, Agritec ofrecerá una charla sobre la posibilidad de compati-



Algunas empresas participantes han iniciado el montaje de carpas.

bilizar la actividad agrícola con el cobro de la pensión de jubilación.

Las asociaciones locales tienen su propia programación. Distribuidas en la calle Santa Ana, una ubicación consolidada, las personas interesadas podrán participar tanto en un taller de circo como en uno de caza y naturaleza para niños, además de asistir a distintas competiciones deportivas.

Por segundo año consecutivo, en el solar municipal de la avenida Europa, el domingo a partir de las 10.30 horas se disputará el Concurs de Gossos de Rabera, con la participación de seis pastores y sus respectivos perros, en esta ocasión llegados desde Ares del Maestrat, València, Sant Vicent del Raspeig (Alicante), Bétera (Valencia), Pastriz y La Muela (Zaragoza).

Las previsiones meteorológicas no son las más favorables, aunque la presencia de la lluvia no es una excepción, ni tampoco es impedimento para que la Fira de Nules se celebre. Desde hoy hasta el domingo, el Ayuntamiento espera recibir a miles de personas llegadas de distintos puntos de Castellón y también de municipios de otras provincias, atraídos por esta fiesta de interés turístico.

# El fin de semana

# Castellón será el escenario del encuentro de 'iaoflautas' de toda España

R. D. M. Castellón

Castellón será este fin de semana el escenario del encuentro nacional de iaioflautas. Representantes de toda España de este movimiento, que surgió a raíz del 15M hace 13 años, recorrerán distintos puntos de la provincia. Los participantes tendrán Segorbe como punto de hospedaje y visitarán Burriana, para conocer detalles del trabajo que desarrollan las oenegés con los barcos humanitarios, así como Viver, donde realizarán un homenaje a las víctimas del franquismo.

El objetivo de la reunión, según indican, es «reflexionar sobre lo acontecido, sobre la realidad actual y sobre cómo enfrentarse al futuro».

En la capital del Alto Palancia desarrollarán comisiones de trabajo, en las que debatirán y analizarán propuestas y acciones a tomar en los meses posteriores. Y contarán con una conferencia de Héctor Illueca, vicepresidente del Consell del Botànic entre 2021 y 2023.

# Moncofa

# Adjudican la instalación de placas solares en el colegio y la biblioteca

El objetivo de la medida, con un coste de 105.000 euros, es reducir gastos y emisiones para fomentar la sostenibilidad y el ahorro

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ Moncofa

El Ayuntamiento de Moncofa ha adjudicado a la empresa Elecnor Servicios y Proyectos SAU la instalación de placas fotovoltaicas en el colegio Científic Avel·lí Corma y en la biblioteca municipal Clara Campoamor por un importe de 104.177 euros. En el proceso de licitación participaron 15 firmas. El proyecto forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia DUS 5000 del Gobierno de España, finan-

ciado con fondos NextGeneration EU. El primer teniente de alcalde, José María Andrés, señala que, una vez en funcionamiento, esperan que estos edificios sean autosuficientes en consumo eléctrico y rebajen gastos en un 30%.

Este ahorro también beneficiará a otros recintos municipales ubicados a menos de dos kilómetros, como el edificio polifuncional o el polideportivo, ya que tanto el colegio como la biblioteca pueden generar energía en días que permanecen cerrados. Según Andrés, esta medida contribuirá a reducir las emisiones de CO2, «para que Moncofa sea un municipio más limpio y sostenible».

Además, con la instalación de placas fotovoltaicas en estas instalaciones, junto a las existentes en el polideportivo municipal y el cambio de alumbrado público a tecnología led, el Ayuntamiento de Moncofa podría ahorrar cerca de 300.000 euros al año.

«Nuestro objetivo es seguir reduciendo el coste del consumo eléctrico, y las placas solares son la solución más rentable y eficiente. Por eso, continuaremos ampliando su uso en el municipio», concluye Andrés.■

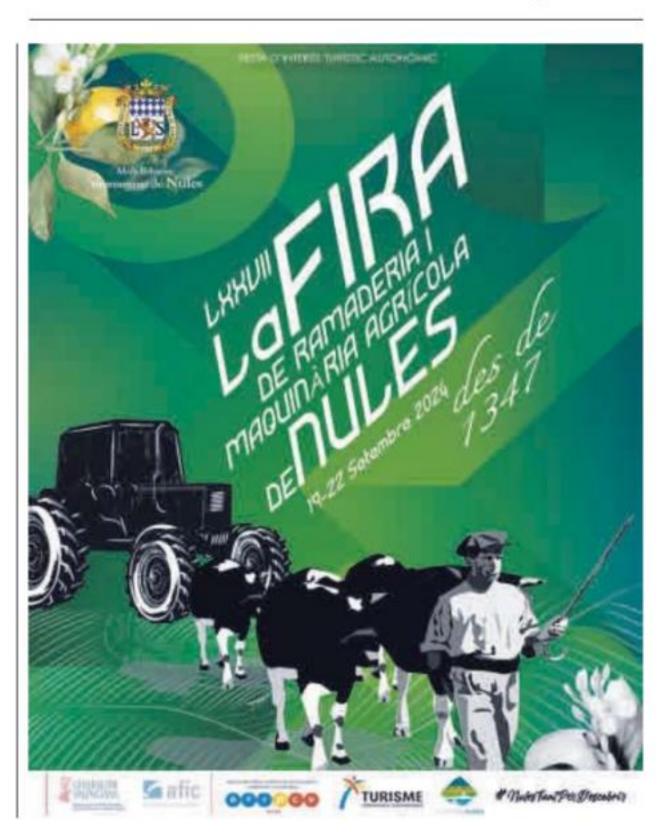

28 | Comarcas | Jueves, 19 de septiembre de 2024 | el Periódico Mediterráneo

# JORNADA EN LA FIRA DE RAMADERIA I MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

# Mediterráneo





MIGUEL BARRACHINA CONSELLER DE AGRICULTURA, AGUA, GANADERÍA Y PESCA DE LA GENERALITAT VALENCIANA



DAVID GARCÍA ALCALDE DE NULES



Mª SOLEDAD BALLESTER

PRESIDENTA

DE LA CAIXA RURAL

DE NULES



CÉSAR ESTAÑOL CONCEJAL DE AGRICULTURA DEL AYUNTAMIENTO DE NULES



JOSÉ BLASCO
DIRECTOR DEL INSTITUTO VALENCIANO
DE INVESTIGACIONES AGRARIAS
(IVIA)



CRISTÓBAL AGUADO
PRESIDENTE
DE
AVA-ASAJA

# 'Mediterráneo' analiza mañana los retos del sector agrícola en Nules

El salón de actos de la Caixa Rural acoge a las 17.15 horas una jornada con autoridades, empresarios y expertos



RAMÓN ARENÓS
PRESIDENTE DE LA COOPERATIVA
AGRÍCOLA SANT JOSEP
DE NULES



CARLES PERIS SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓ LLAURADORA I RAMADERA

# MIGUEL MORA Nules

Coincidiendo con la celebración de la LXXVII Fira de Ramaderia i Maquinària Agrícola de Nules, que será inaugurada esta tarde, el periódico **Mediterráneo**, en colaboración con el Ayuntamiento del municipio, organiza mañana una jornada en la que expertos, empresarios y profesionales de diferentes ámbitos vinculados al sector primario analizarán los retos que este afronta en la actualidad.

La cita tendrá lugar a partir de las 17.15 horas en el salón de actos de la Caixa Rural Sant Josep, que cuenta con un aforo de un centenar de asistentes.

El objetivo de la jornada no es otro que dar a conocer la situación que vive el campo en la provincia de Castellón, analizar sus fortalezas y plantear los nuevos desafíos que tiene por delante. En concreto este foro busca difundir aquellos aspectos más relevantes que ponen el foco en la transformación de la agricultura y la ganadería castellonenses a través de aspectos relacionados con la innovación, la competitividad, la sostenibilidad, la defensa de los productos locales en un contexto global y todo aquello relacionado con cuestiones fitosanitarias.

El encuentro dará comienzo con la recepción de los participantes y autoridades, tras lo cual abrirá el programa el director de **Mediterráneo**, Ángel Báez Calvo, al que seguirá la bienvenida a cargo de la presidenta de la Caixa Rural de Nules, María Soledad Ballester.

La intervención del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, dará paso a una mesa redonda bajo el título La agricultura, un valor de desarrollo económico y social, en plena transformación, que contará con la participación del concejal de Agricultura de Nules, César Estañol; el director del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), José Blasco; el presidente de AVA-Asaja, Cristóbal Aguado; y el secretario general de la Unió Llauradora i Ramadera, Carles Peris.

Luego tendrá lugar la ponencia central, protagonizada por el director de Innovación y Desarrollo Agroalimentario y director de la Fundación Cajamar, Manuel Lainez, a la que seguirá un coloquio entre el presidente y el director de la Cooperativa Agrícola Sant Josep, Ramón Arenós y Fernando Peris.

La programación continuará con la intervención del secretario autonómico de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Vicente Te-

> jedo, tras lo cual el cierre de la jornada divulgativa estará a cargo del alcalde de Nules, David García.

La sesión, dirigida a empresarios y CEO de empresas agrícolas y ganaderas, cooperativas de la provincia, representantes de organizaciones empresariales, profesionales del sector primario de Castellón y firmas hortofrutícolas, entre otros, se complementará con la posterior visita institucional al recinto de la Fira de Nules.



FERNANDO PERIS

DIRECTOR DE LA COOPERATIVA

AGRÍCOLA SANT JOSEP

DE NULES



MANUEL LAINEZ
DIRECTOR DE INNOVACIÓN Y
DESARROLLO AGROALIMENTARIO Y
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN CAJAMAR

# MediTV Cobertura multiplataforma

El periódico **Mediterráneo** ofrecerá el más completo seguimiento de la jornada agrícola, no solo a través de la edición impresa del diario, sino también a través de las cámaras de Medi TV, la televisión de **Mediterráneo**, y la propia página web, elperiodicomediterraneo.com. El evento también tendrá su correspondiente eco a través de las redes sociales del rotativo, que llegan a miles de seguidores cada jornada.

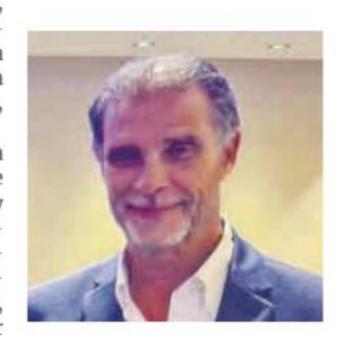

VICENTE TEJEDO SECRETARIO AUTONÓMICO DE AGRICULTURA, AGUA, GANADERÍA Y PESCA

# Castellfort denuncia la situació

# Quasi un any amb un pal telefònic a punt de caure a Ares

A pesar de les queixes des de novembre del 2023, la companyia no actua per solucionar el problema

#### MIGUEL AGOST / JAVIER ORTÍ Castellfort

Prop d'un any sense solució. És el que porta l'Ajuntament de Castellfort denunciant la situació d'un pal telefònic a punt de caure, com es pot comprovar en la imatge d'aquest article. L'alcalde, Juan Manuel Segura (PP), mostra la seua indignació per aquesta afecció no reparada, localitzada en el terme d'Ares del Maestrat, a pesar de les múltiples reclamacions a Telefónica. El pal en qüestió porta la xarxa telefònica fins a Castellfort i, en cas de caure, suposaria una pèrdua de la connexió al poble.

«Portem des de novembre del 2023 exigint que facen alguna cosa. Ens van dir que cridarem al 1004. Ho vam fer i no ens van fer cas. També ens van remetre a cridar a la companyia amb un número de Movistar per

No obstante, se convocará a los interesados al acto del levantamiento de las actas previas, mediante citación individual.



Imatge del pal telefònic que està a punt de caure des de fa quasi un any, localitzat en el terme d'Ares del Maestrat.

donar l'avís, i també sense èxit. Ens sentim oblidats», explica el primer edil davant la situació.

Per la seua banda, l'alcalde d'Ares del Maestrat, José Luis Marqués (PSOE), es va assabentar ahir, a preguntes del periòdic **Mediterráneo**, de la problemàtica amb aquest pal. «No teníem coneixement d'aquesta història. Ens hagueren pogut dir alguna cosa des de Castellfort. Hem enviat també una queixa al respecte a l'empresa Telefónica, ja que està al nostre terme, encara que no ens afectaria si cau», va detallar.



MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Resolución de la Dirección General del Sector Ferroviario por la que se abre Información Pública y se convoca a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas correspondientes al Expediente de Expropiación Forzosa 337ADIF2498 motivado por las obras del "Proyecto de ampliación de gálibo en túneles y pasos superiores de la línea 610 - Bifurcación Teruel - Sagunto. Tramo: Teruel - Sagunto. Pasos Superiores" en los términos municipales de La Puebla de Valverde, Sarrión, Albentosa (Teruel), Barracas, Caudiel, Jérica, Navajas, Segorbe y Soneja (Castellón).

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, el 06 de junio de 2024 insta la incoación del expediente de expropiación forzosa para disponer de los terrenos necesarios para la ejecución de las obras del Proyecto de referencia, aprobado el 24 de mayo de 2023.

Dicha aprobación conlleva la declaración de utilidad pública o interés social, la necesidad de ocupación de los bienes afectados y la declaración de urgencia de la misma (Ley 38/2015, de 29 de septiembre del Sector Ferroviario), siendo, por tanto, de aplicación los preceptos contenidos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes del Reglamento de 26 de abril de 1957.

En su virtud, esta Dirección General del Sector Ferroviario ha resuelto abrir información pública durante un plazo de 15 (quince) días hábiles, contados en la forma dispuesta en el artículo 17 del Reglamento de 26 de abril de 1957, para que los titulares de los bienes y derechos afectados y todas las demás personas o entidades interesadas, puedan formular por escrito ante este Departamento las alegaciones que consideren oportunas, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Expropiación Forzosa y en el artículo 56 de su Reglamento de desarrollo.

Se podrá consultar el Anejo de Expropiaciones en la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, Secretaría General de Transporte Terrestre, Dirección General del Sector Ferroviario, División de Expropiaciones Ferroviarias, Paseo de la Castellana 67, 28046 Madrid; en ADIF-Alta Velocidad, Subdirección de Expropiaciones, Avda. Pío XII, 110 (Caracola nº 18), 28036 Madrid; en los respectivos Ayuntamientos y Subdelegaciones o Delegaciones del Gobierno afectados. Además, podrá consultarse el Anejo de Expropiaciones vía web en el apartado de Ministerio/Participación Pública de la web del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (www.mitma.es) y en el apartado de Información Pública del Portal de Transparencia de la web del ADIF (www.adif.es).

Del mismo modo, se resuelve convocar a los propietarios de los bienes y derechos afectados al levantamiento de las actas previas a la ocupación en el lugar que el Ayuntamiento habilite a los efectos, en los días y horas que se indican a continuación. Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Madrid, a 4 de septiembre de 2024 EL DIRECTOR GENERAL DEL SECTOR FERROVIARIO Carlos María Juárez Colera

### TÉRMINO MUNICIPAL DE: BARRACAS

| Finca              | Polígono                 | Parcela | Titular actual                                                                       | Domicilio                                                                  | Superficie<br>parcela<br>(m²) | Expropiación<br>(m²) | Servidumbre<br>(m²) | Ocupación<br>temporal<br>(m²) | Naturaleza<br>del bien | Fecha/ Hora<br>Actas<br>previas a la<br>ocupación |
|--------------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Y-12.0206-0004-C00 | 10                       | 9001    | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                           | CI Ocata S/N 08003 Barcelona                                               | 27197                         | 43                   | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-12.0206-0020-C00 | 11                       | 9002    | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                           | CI Ocata S/N 08003 Barcelona                                               | 21224                         | 329                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-12.0206-0101     | Calle<br>Egido Victoria  |         | Desconocido                                                                          | Desconocido                                                                |                               | 1836                 | 0                   | 62                            | Urbano                 | 14-11-2024<br>16:45                               |
| Y-12.0206-0102     | 6620503XK<br>9362S0001PQ |         | Ayuntamiento de Barracas                                                             | Cl Valencia 46 12420 Barracas (Castellón)                                  | 350                           | 155                  | 22                  | 28                            | Urbano                 | 14-11-2024<br>17:30                               |
| Y-12.0206-0103     | 6717201XK<br>9361N0001KX |         | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                           | CI Ocata S/N 08003 Barcelona                                               | 6807                          | 35                   | 0                   | 0                             | Urbano                 |                                                   |
| Y-12.0206-0104     | 13                       | 9003    | Generalitat Valenciana; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste   | Cl Caballeros 2 46001 Valencia; Cl Ocata S/N<br>08003 Barcelona            | 2659                          | 655                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-12.0206-0105     | 11                       | 9001    | Generalitat Valenciana; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste   | Cl Caballeros 2 46001 Valencia; Cl Ocata S/N<br>08003 Barcelona            | 13078                         | 828                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-12.0206-0106     | 13                       | 9005    | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                           | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                               | 16319                         | 89                   | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-12.0206-0107     | 13                       | 9004    | Ayuntamiento de Barracas; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste | Ci Valencia 46 12420 Barracas (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona | 12480                         | 405                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-12.0206-0108     | 11                       | 9003    | Generalitat Valenciana; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste   | Cl Caballeros 2 46001 Valencia; Cl Ocata S/N<br>08003 Barcelona            | 16928                         | 263                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-12.0206-0109     | 13                       | 2       | Ayuntamiento de Barracas                                                             | Ci Valencia 46 12420 Barracas (Castellón)                                  | 1014                          | 216                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 14-11-2024<br>17:30                               |
| Y-12.0206-0110     | 11                       | 9027    | Ayuntamiento de Barracas                                                             | CI Valencia 46 12420 Barracas (Castellón)                                  | 101                           | 53                   | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |

12-11-2024/

16:45

|                   |                   |         |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                             | Superficie      | Expressionida        | Servidumbre | Ocupación        | Naturaleza | Fecha/ Ho<br>Actas         |
|-------------------|-------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|------------------|------------|----------------------------|
| Finca             | Polígano          | Parcela | Titular actual                                                                                                                                           | Domicilio                                                                                                                                                                                                                   | parcela<br>(m²) | Expropiación<br>(m²) | (m²)        | temporal<br>(m²) | del bien   | previas a<br>ocupació      |
| Y-12.0206-0111    | Camino<br>Rústica |         | Desconocido                                                                                                                                              | Desconocido                                                                                                                                                                                                                 | **              | 180                  | 0           | 0                | Rústica    | 14-11-202<br>16:45         |
| Y-12.0206-0112    | 13                | 4       | Ayuntamiento de Barracas                                                                                                                                 | Cl Valencia 46 12420 Barracas (Castellón)                                                                                                                                                                                   | 8453            | 682                  | 0           | 433              | Rústica    | 14-11-202<br>17:30         |
| Y-12.0206-0113    | 11                | 9025    | Ayuntamiento de Barracas                                                                                                                                 | Cl Valencia 46 12420 Barracas (Castellón)                                                                                                                                                                                   | 344             | 57                   | 0           | 0                | Rústica    |                            |
| Y-12.0206-0114    | 13                | 7       | Dirección General del Patrimonio del<br>Estado-Ministerio De Economía                                                                                    | Cl Alcalá 9 28014 Madrid                                                                                                                                                                                                    | 776             | 287                  | 0           | 489              | Rústica    | 14-11-202<br>17:30         |
| Y-12.0206-0115    | 211               | 383     | Selvi Izquierdo, Antonio;<br>Orero Selvi, Joaquin Ángel;<br>Orero Selvi, Manuel Pablo;<br>Orero Selvi, Virgilio Antonio;<br>Orero Selvi, Luis            | Cl Valencia 70 12420 Barracas (Castellón);<br>Av Estación 12420 Barracas (Castellón);<br>Cl Valencia 9 12420 Barracas (Castellón);<br>Cl Carretera 5 12420 Barracas (Castellón);<br>Tr Fuente 4 12420 Barracas (Castellón); | 847             | 205                  | 0           | 643              | Rústica    | 14-11-202<br>16:45         |
| Y-12.0206-0116    | 13                | 8       | Escriche Gimeno, Jose;<br>Escriche Gimeno, Maria Carmen                                                                                                  | Pd Ejido Victoria 14 12420 Barracas (Castellón);<br>Cl Merla 15 46184 San Antonio<br>de Benagéber (Valencia)                                                                                                                | 390             | 0                    | 0           | 319              | Rústica    | 14-11-202<br>16:00         |
| Y-12.0206-0117    | 13                | 9002    | Ayuntamiento de Barracas                                                                                                                                 | Cl Valencia 46 12420 Barracas (Castellón)                                                                                                                                                                                   | 48320           | 84                   | 0           | 0                | Rústica    |                            |
| Y-12.0206-0118    | 12                | 9003    | Generalitat Valenciana                                                                                                                                   | CI Caballeros 2 46001 Valencia                                                                                                                                                                                              | 12099           | 208                  | 0           | 0                | Rústica    |                            |
| Y-12.0206-0119    | 12                | 9002    | Ayuntamiento de Barracas                                                                                                                                 | Cl Valencia 46 12420 Barracas (Castellón)                                                                                                                                                                                   | 9740            | 73                   | 0           | 0                | Rústica    |                            |
| Y-12.0206-0120    | 11                | 9012    | Ayuntamiento de Barracas                                                                                                                                 | Ci Valencia 46 12420 Barracas (Castellón)                                                                                                                                                                                   | 3880            | 245                  | 0           | 0                | Rústica    |                            |
| Y-12.0206-0121    | 12                | 86      | Salvador Peiro, Pedro Domingo                                                                                                                            | Av Constitución 16 Pt:01 Pt:05<br>12400 Segorbe (Castellón)                                                                                                                                                                 | 1073            | 150                  | 0           | 0                | Rústica    | 14-11-20<br>16:00          |
| Y-12.0206-0122    | 11                | 377     | Clemente Izquierdo, Ambrosio;<br>Clemente Izquierdo, Daniel Eloy                                                                                         | Cl Benasal 5 Pt:06 Pt:01 12005 Castelló De La<br>Plana (Castellón); Cl Palo 11 12429 Pina De<br>Montalgrao (Castellón)                                                                                                      | 3364            | 93                   | 0           | 0                | Rústica    | 14-11-20<br>16:00          |
| Y-12.0206-0123    | 11                | 376     | Tomás Bolos, Emilia Asunción;<br>Tomás Bolos, María Ángeles                                                                                              | Cl Antonia María de Oviedo 3 Es:1 Pt:04 Pt:08<br>46970 Alacuás (Valencia); Cl Dr Sanchis<br>Bergón 23 Es:1 Pt:05 Pt:14 46008 Valencia                                                                                       | 1760            | 5                    | 0           | 0                | Rústica    | 14-11-20<br>16:45          |
| RMINO MUNICIPAL   | DE: CAUDIEL       |         |                                                                                                                                                          | Delgon 25 Es. 17105 F 1.14 40000 Valencia                                                                                                                                                                                   | d.              |                      |             |                  |            |                            |
| Y-12.0430-0001    | 12                | 8       | Bagán Carabella, María Dolores                                                                                                                           | Cl Sierra 16 12440 Caudiel (Castellón)                                                                                                                                                                                      | 9603            | 312                  | 0           | 0                | Rústica    | 14-11-20                   |
| Y-12.0430-0002    | 12                | 66      | Catalá Andrés, Salvador                                                                                                                                  | Cl Puente 21 12440 Caudiel (Castellón)                                                                                                                                                                                      | 3596            | 133                  | 0           | 0                | Rústica    | 12:00                      |
| Y-12.0430-0003    | 12                | 69      | Torres Ferret, Pilar                                                                                                                                     | Cl Chiva 14 Es:1 Pl:04 Pt:07 46018 Valencia                                                                                                                                                                                 | 3747            | 347                  | 0           | 0                | Rústica    | 12:00                      |
| Y-12.0430-0004    | 12                | 73      | Montolio Vicente, Modesta (Herederos de)                                                                                                                 | Av Valencia 14 12440 Caudiel (Castellón)                                                                                                                                                                                    | 9464            | 253                  | 0           | 0                | Rústica    | 14:00                      |
| Y-12.0430-0005    | 12                | 851     | Gracia Barriel, Manuel                                                                                                                                   | Cl Tejeria 7 12440 Caudiel (Castellón)                                                                                                                                                                                      | 6204            | 274                  | 0           | 0                | Rústica    | 13:30<br>14-11-20<br>12:45 |
| Y-12.0430-0006    | 12                | 72      | Roca Villanueva, Elia                                                                                                                                    | Cl Mezquita 34 Pl:00 12440 Caudiel (Castellón)                                                                                                                                                                              | 3338            | 341                  | 0           | 2997             | Rústica    | 14-11-20                   |
| Y-12.0430-0007    | 12                | 71      | Cercos Nebot, Luis                                                                                                                                       | CI Ganaderos 17 12440 Caudiel (Castellón)                                                                                                                                                                                   | 10100           | 1885                 | 0           | 0                | Rústica    | 14-11-20<br>12:00          |
| Y-12.0430-0008    | 12                | 9003    | Ayuntamiento de Caudiel; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                                      | Pz España 1 12440 Caudiel (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                      | 9151            | 1902                 | 0           | 0                | Rústica    | 12.00                      |
| Y-12.0430-0009    | 12                | 9004    | Generalitat Valenciana; ADIF Gerencia de Área<br>de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                                       | Cl Caballeros 2 46001 Valencia; Cl Ocata S/N<br>08003 Barcelona                                                                                                                                                             | 9275            | 366                  | 0           | 0                | Rústica    |                            |
| Y-12.0430-0010    | 13                | 90      | Nebot Moliner, Jose                                                                                                                                      | Cl Balmes 31 12440 Caudiel (Castellón)                                                                                                                                                                                      | 9513            | 629                  | 0           | 0                | Rústica    | 14-11-20<br>13:30          |
| Y-12.0430-0011    | 13                | 91      | Matilla Burriel, Esteban                                                                                                                                 | Cl Municipio 12440 Caudiel (Castellón)                                                                                                                                                                                      | 3129            | 1189                 | 0           | 0                | Rústica    | 14-11-20<br>12:45          |
| Y-12.0430-0012    | 13                | 9006    | Generalitat Valenciana; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                                       | CI Caballeros 2 46001 Valencia; CI Ocata S/N<br>08003 Barcelona                                                                                                                                                             | 14946           | 1247                 | 0           | 0                | Rústica    |                            |
| Y-12.0430-0013    | 13                | 9004    | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                                                               | CI Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                                                                | 20000           | 1056                 | 0           | 0                | Rústica    |                            |
| Y-12.0430-0014    | 13                | 119     | Collado Barriel, Manuel Fernando;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                          | Cl Medio 27 12440 Caudiel (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                      | 2113            | 542                  | 0           | 0                | Rústica    | 14-11-20<br>12:45          |
| Y-12.0430-0015    | 12                | 141     | Roca Villanueva, Elia; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                                        | Cl Historiador Sánchez Albo 6 Es:3 Pt:10 Pt:30<br>46021 Valencia; Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                              | 18159           | 1826                 | 0           | 0                | Rústica    | 14-11-20<br>13:30          |
| Y-12.0430-0016    | 13                | 120     | Roca Villanueva, Ricardo (Herederos de);<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                   | CI Cervantes 21 12440 Caudiei (Castellón);<br>CI Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                  | 1798            | 1165                 | 0           | 0                | Rústica    | 14-11-20<br>14:00          |
| RMINO MUNICIPAL I | DE: JÉRICA        |         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                             |                 |                      |             | 1                | 11         |                            |
| Y-12.0712-0001    | 4                 | 241     | Signes García, Ana Rosa; Signes García,<br>María Antonia Pia; Signes García, Juan Antonio;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste | CI Genaret D', 11 Es Pl:01 Pt:08 46180 Benaguasil<br>(Valencia); CI Pare Barranco 36 Es:9 Pt:2<br>46015 Valencia; CI Jaime Roig 24 Es:1 Pl: B0 Pt:01<br>46010 Valencia; CI Ocata S/N 08003 Barcelona                        | 17381           | 1663                 | 0           | 0                | Rústica    | 12-11-20<br>17:30          |
| Y-12.0712-0002    | 4                 | 9004    | Ayuntamiento de Jérica; ADIF Gerencia de<br>Area de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                                       | Cl Historiador Vayo 19 12450 Jérica (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                            | 5205            | 1455                 | 60          | 44               | Rústica    |                            |
| Y-12.0712-0003    | 4                 | 192     | Navarro Gil, Alejandro; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                                       | CI Illa Pensaments 2 Es:1 Pl:02 Pt:0F<br>46408 Cullera - Pedanias (Valencia);<br>CI Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                               | 5037            | 64                   | 43          | 105              | Rústica    | 12-11-20<br>16:45          |
| Y-12.0712-0004    | 4                 | 9022    | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                                                               | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                                                                | 3083            | 399                  | 0           | 0                | Rústica    |                            |
| Y-12.0712-0005    | 4                 | 9037    | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                                                               | Cl Ocata S/N08003 Barcelona                                                                                                                                                                                                 | 8839            | 192                  | 0           | 0                | Rústica    |                            |
| Y-12.0712-0006    | 4                 | 9002    | Ayuntamiento de Jérica                                                                                                                                   | Cl Historiador Vayo 19 12450 Jérica (Castellón)                                                                                                                                                                             | 1373            | 48                   | 0           | 0                | Rústica    |                            |
| Y-12.0712-0007    | 4                 | 168     | Cortés Bayona, María Teresa                                                                                                                              | Cl Doctor Nicasio Benlloch 20<br>12440 Caudiel (Castellón)                                                                                                                                                                  | 35397           | 329                  | 0           | 0                | Rústica    | 12-11-20<br>16:00          |
| Y-12.0712-0008    | 4                 | 243     | Navarro Gil, Alejandro; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                                       | Cl Illa Pensaments 2 Es:1 Pl:02 Pt:0F<br>46408 Cullera- Pedanías (Valencia);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                | 59627           | 1396                 | 0           | 2189             | Rústica    | 12-11-20<br>16:45          |
| Y-12.0712-0009    | 19                | 1125    | Herrero Monfort, Narciso; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                                     | CI Extramuros 97 Es:1 Pl:00 Pt:01 12450 Jérica<br>(Castellón); CI Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                 | 10186           | 964                  | 0           | 5                | Rústica    | 12-11-20<br>16:00          |
| Y-12.0712-0010    | 19                | 9017    | Ayuntamiento de Jérica; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                                       | Cl Historiador Vayo 19 12450 Jérica (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                            | 4281            | 137                  | 0           | 0                | Rústica    |                            |
| Y-12.0712-0011    | 19                | 714     | Navarro Macián, Manuel; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                                       | Av Constitución 3 12450 Jérica (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                 | 9283            | 136                  | 0           | 0                | Rústica    | 12-11-20<br>16:45          |
| Y-12.0712-0012    | 19                | 9053    | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                                                               | CI Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                                                                                | 67193           | 344                  | 10          | 15               | Rústica    |                            |
|                   |                   |         | Navarro Macián, Manuel; ADIF Gerencia de                                                                                                                 | Av Constitucion 3 12450 Jérica (Castellón);                                                                                                                                                                                 |                 | Opened in            |             |                  |            | 12-11-20                   |

Av Constitucion 3 12450 Jérica (Castellón); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona

4824

855

33

62

Rústica

Navarro Macián, Manuel; ADIF Gerencia de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste

Y-12.0712-0013

19

1128

#### TÉRMINO MUNICIPAL DE: JÉRICA

| TÉRMINO MUNICIPAL I | DE: JÉRICA  |            |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                               |                      |                     |                               |                        |                                                   |
|---------------------|-------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Finca               | Polígono    | Parcela    | Titular actual                                                                                                                   | Domicilio                                                                                                        | Superficie<br>parcela<br>(m²) | Expropiación<br>(m²) | Servidumbre<br>(m²) | Ocupación<br>temporal<br>(m²) | Naturaleza<br>del bien | Fecha/ Hora<br>Actas<br>previas a la<br>ocupación |
| Y-12.0712-0014      | 19          | 9051       | Ayuntamiento de Jérica; ADIF Gerencia de Área<br>de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                               | Cl Historiador Vayo 19 12450 Jérica (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                 | 1452                          | 237                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-12.0712-0015      | 19          | 805        | Monleón Viala, Manuel; ADIF Gerencia de Área<br>de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                | Cl Peñuela 12 12450 Jérica (Castellón;<br>Cl Ocata S/N                                                           | 5369                          | 34                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 12-11-2024/<br>16:00                              |
| Y-12.0712-0016      | 19          | 846        | Quesada García, José                                                                                                             | Cl Holanda 28 Es:1 Pl:00 Pt:28 Almarda<br>46500 Sagunto/Sagunt (Valencia)                                        | 10112                         | 106                  | 37                  | 74                            | Rústica                | 12-11-2024/<br>16:45                              |
| TÉRMINO MUNICIPAL I | DE: NAVAJAS |            |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                               | 2:                   |                     | 0                             | a - /                  |                                                   |
| Y-12.0810-0101      | 8           | 83         | Sáez Aucejo, Ramón; ADIF Gerencia de Área<br>de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                   | Cl Mayor 18 12470 Navajas (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                           | 1196                          | 52                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 12-11-2024/<br>11:30                              |
| Y-12.0810-0206-C00  | 8           | 9010       | Diputación de Castellón; ADIF Gerencia de Área<br>de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                              | Pz Aulas 7 Castelló Pl 12001 Castelló De La Plana<br>(Castellón); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                   | 11224                         | 2464                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 11.50                                             |
| Y-12.0810-0207-C00  | 8           | 9003       | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                                       | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                     | 14350                         | 1307                 | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-12.0810-0102      | 8           | 82         | Sáez Aucejo, Ramón                                                                                                               | Cl Mayor 18 12470 Navajas (Castellón)                                                                            | 1666                          | 108                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 12-11-2024/                                       |
| Y-12.0810-0103      | 8           | 9017       | Ayuntamiento de Navajas                                                                                                          | Cl Valencia 7 12470 Navajas (Castellón)                                                                          | 2737                          | 166                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 11.50                                             |
| Y-12.0810-0104      | 8           | 247        | Sáez Aucejo, Amelia                                                                                                              | Cl Mayor 25 12470 Navajas (Castellón)                                                                            | 251                           | 116                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 12-11-2024/<br>11:30                              |
| Y-12.0810-0105      | 8           | 67         | Desconocido                                                                                                                      | Desconocido                                                                                                      | 2709                          | 1348                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 12-11-2024/                                       |
| Y-12.0810-0106      | 8           | 41         | Bayona David, Manuel [Herederos de];<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                               | Cl Narciso Monturiol 19 Es:1 Pt:03 Pt:07<br>46009 Valencia; Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                         | 1759                          | 762                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 12-11-2024/<br>11:45                              |
| Y-12.0810-0107      | 8           | 9011       | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                                       | Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                     | 5193                          | 25                   | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-12.0810-0108      | 8           | 202        | Salinas Damián, Antonio; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                              | Cl Literato Gabriel Miro 29 Es:1 Pl:01 Pt:1<br>46008 Valencia; Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                      | 6300                          | 1098                 | 0                   | 1711                          | Rústica                | 12-11-2024/<br>11:30                              |
| Y-12.0810-0109      | 8           | 185        | Salinas Damián, Antonio; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                              | CI Literato Gabriel Miro 29 Es:1 Pl:01 Pt:1<br>46008 Valencia; CI Ocata S/N 08003 Barcelona                      | 829                           | 507                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 12-11-2024/<br>11:30                              |
| Y-12.0810-0110      | 8           | 201        | Aucejo Collado, Manuel                                                                                                           | Av Puerto Del 195 Es:1 Pl:05 Pt:14 46022 Valencia                                                                | 4270                          | 1976                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 12-11-2024/<br>12:30                              |
| Y-12.0810-0111      | 8           | 200        | Salinas Damián, Antonio                                                                                                          | CI Literato Gabriel Miro 29 Es:1 PI:01 Pt:1<br>46008 Valencia                                                    | 12912                         | 457                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 12-11-2024/<br>11:30                              |
| Y-12.0810-0112      | 8           | 203        | Salinas Damián, Antonio                                                                                                          | CI Literato Gabriel Miro 29 Es:1 PI:01 Pt:1<br>46008 Valencia                                                    | 662                           | 63                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 12-11-2024/<br>11:30                              |
| TÉRMINO MUNICIPAL I | DE SECONDE  |            |                                                                                                                                  |                                                                                                                  |                               |                      |                     |                               |                        |                                                   |
| Y-12.1042-0001      | 3           | 111        | Marin Marin, Maria Carmen; ADIF Gerencia de                                                                                      | Cl San Antonio 13 12400 Segorbe (Castellón);                                                                     | 1954                          | 54                   | 0                   | 1900                          | Rústica                | 13-11-2024/                                       |
|                     | 1000        | P 000000 0 | Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste  Desconocido; ADIF Gerencia de Área de                                                    | CI Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                     | 200000                        | 277.00               |                     | 999                           | of participal          | 16:00                                             |
| Y-12.1042-0002      | 3           | 9004       | Patrimonio y Urbanismo Noreste  ADIF Gerencia de Área de Patrimonio                                                              | Desconocido; Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                        | 1996                          | 505                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-12.1042-0003      | 3           | 9005       | y Urbanismo Noreste  Clausich Gómez, Consuelo; ADIF Gerencia de                                                                  | CI Ocata S/N 08003 Barcelona  Pz Almudin 3 12400 Segorbe (Castellón);                                            | 12773                         | 4655                 | 19                  | 41                            | Rústica                | 13-11-2024/                                       |
| Y-12.1042-0004      | 3           | 110        | Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste  Barón Martínez, Dolores (Herederos de):                                                  | CI Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                     | 1707                          | 156                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 11:15                                             |
| Y-12.1042-0005      | 3           | 100        | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste<br>Embuena Mínguez, Trinidad de los Dolores;                          | Cl Sopeña 18 12400 Segorbe (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona<br>Cl Obispo Canubio 9 Pt:2              | 1007                          | 169                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 14-11-2024/<br>10:30                              |
| Y-12.1042-0006      | 3           | 99         | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                                       | 12400 Segorbe (Castellón); Cl Ocata S/N<br>08003 Barcelona                                                       | 1891                          | 692                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>11:45                              |
| Y-12.1042-0007      | 3           | 9006       | Desconocido; ADIF Gerencia de Área<br>de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                          | Desconocido; Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                        | 3790                          | 297                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-12.1042-0008      | 3           | 97         | Flores Cuenca, Josefa                                                                                                            | Av Sierra Calderona 10 Es:1 Pl:02 Pt:D<br>12400 Segorbe (Castellón)                                              | 1033                          | 38                   | 13                  | 32                            | Rústica                | 13-11-2024/<br>11:45                              |
| Y-12.1042-0009      | 3           | 98         | Muñoz Barón, Jose; ADIF Gerencia de Área de<br>Patrimonio y Urbanísmo Noreste                                                    | Cl Pintor El Greco 5 Pobla de Vallbona<br>46185 La Pobla de Vallbona (Valencia);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona | 1152                          | 262                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>18:15                              |
| Y-12.1042-0010      | 3           | 9062       | Desconocido; ADIF Gerencia de Área de<br>Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                          | Desconocido; Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                        | 580                           | 53                   | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-12.1042-0011      | 3           | 303        | Mañez Molina, Enrique; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                | Av Fray Luis Amigo 10 Pl:01 Pt:3 12400 Segorbe<br>(Castellón); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                      | 3522                          | 70                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>13:15                              |
| Y-12.1042-0012      | 3           | 89         | Gil Barrachina, Ramón; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                | Av Aragón 8 12400 Segorbe (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                           | 1922                          | 196                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>12:30                              |
| Y-12.1042-0013      | 3           | 88         | Gil Barrachina, Teresa Desamparados<br>(Herederos de); ADIF Gerencia de Área de<br>Patrimonio y Urbanismo Noreste                | Av Santa María 33 Bl:33 Es:1 Pl:01 Pt:3 46133<br>Meliana (Valencia); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                | 2341                          | 382                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>13:15                              |
| Y-12.1042-0014      | 3           | 304        | Cervera Fernández, Ángel                                                                                                         | Pz Polígono 03 304 12400 Segorbe (Castellón)                                                                     | 4484                          | 50                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>10:30                              |
| Y-12.1042-0015      | 3           | 305        | Cervera Fernández, Ángel; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                             | Pz Polígono 03 304 12400 Segorbe (Castellón);<br>CI Ocata S/N 08003 Barcelona                                    | 410                           | 291                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>10:30                              |
| Y-12.1042-0016      | 3           | 87         | Menache Canales, Eduardo Isaac;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                    | Pz Polígono 03 86 12400 Segorbe (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                     | 1189                          | 640                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>17:30                              |
| Y-12.1042-0017      | 3           | 83         | Gil Aparicio, Pilar; ADIF Gerencia de Área de<br>Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                  | Cl Miralies 1 Pl:01 Pt:1 12400 Segorbe (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                              | 649                           | 373                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>12:30                              |
| Y-12.1042-0018      | 3           | 306        | Conde García, José María; Conde García, José<br>María (Herederos de); ADIF Gerencia de Área<br>de Patrimonio y Urbanismo Noreste | CI Sopeña 4 12400 Segorbe (Castellón);<br>CI Sopeña 4 12400 Segorbe (Castellón);<br>CI Ocata S/N 08003 Barcelona | 2034                          | 480                  | 51                  | 86                            | Rústica                | 13-11-2024/<br>11:15                              |
| Y-12.1042-0019      | 3           | 9033       | Desconocido; ADIF Gerencia de Área de<br>Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                          | Desconocido; Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                        | 19222                         | 156                  | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-12.1042-0020      | 2           | 92         | Aparicio Minguez, María (Herederos de);<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                            | CI GI Giménez Sala 2 12400 Segorbe (Castellón);<br>CI Ocata S/N 08003 Barcelona                                  | 915                           | 200                  | 30                  | 67                            | Rústica                | 13-11-2024/<br>10:00                              |
| Y-12.1042-0021      | 2           | 9011       | ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                                                       | CI Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                     | 39928                         | 5429                 | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-12.1042-0022      | 2           | 78         | Aznar Cándido, Jose (Herederos de);<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                | Cl Octavio Frígola 39 12400 Segorbe (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                 | 399                           | 158                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>10:30                              |
| Y-12.1042-0023      | 2           | 91         | Aznar Cándido, Jose (Herederos de);<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                | Cl Octavio Frigola 39 12400 Segorbe (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                 | 889                           | 397                  | 20                  | 23                            | Rústica                | 13-11-2024/<br>10:30                              |

#### TÉRMINO MUNICIPAL DE: SEGORBE

| Finca          | Poligono | Parcela | Titular actual                                                                                                                   | Domicilio                                                                                                                                                                        | Superficie<br>parcela<br>(m²) | Expropiación<br>(m²) | Servidumbre<br>(m²) | Ocupación<br>temporal<br>(m²) | Naturaleza<br>del bien | Fecha/ Hora<br>Actas<br>previas a la<br>ocupación |
|----------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|
| Y-12.1042-0024 | 2        | 79      | Calomarde Hervas, Carlos; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                             | Av Pérez Galdós 20 Es:1 PI:08 Pt:29<br>46007 Valencia; Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                              | 1659                          | 185                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>09:00                              |
| Y-12.1042-0025 | 2        | 94      | MOPT                                                                                                                             | Mn Albocácer Ndup-0<br>12140 Albocásser (Castellón)                                                                                                                              | 2736                          | 58                   | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-12.1042-0026 | 2        | 75      | Martínez Hervás, Manuel Vicente;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                                   | Cl Rascaña 4 Peñalva12414 Segorbe (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                   | 4487                          | 18                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>16:45                              |
| Y-12.1042-0027 | 2        | 80      | Desconocido                                                                                                                      | Desconocido                                                                                                                                                                      | 1117                          | 92                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 14-11-2024/<br>09:45                              |
| Y-12.1042-0028 | 2        | 89      | Capilla Zarzoso, Vicente; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                             | Cl Doctor Barraquer 2 Es:1 Pl:03 Pt:06<br>12400 Segorbe (Castellón); Cl Ocata S/N<br>08003 Barcelona                                                                             | 1349                          | 133                  | 45                  | 52                            | Rústica                | 13-11-2024/<br>09:00                              |
| Y-12.1042-0029 | 2        | 84      | Castillo Hervas, Pedro; Vela López, Pilar;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                         | Pz Polígono 02 84 08003 Barcelona;<br>Av España 115 Pl:04 Pt:8 08003 Barcelona;<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                  | 1458                          | 198                  | 0                   | 2                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>09:45                              |
| Y-12.1042-0030 | 2        | 88      | Capilla Fenollosa, Manuel (Herederos de);<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                          | Cl Moreras 7 12400 Segorbe (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                          | 969                           | 173                  | 39                  | 46                            | Rústica                | 14-11-2024/<br>09:45                              |
| Y-12.1042-0031 | 2        | 85      | Capilla Fenollosa, Manuel (Herederos de);<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                          | Cl Moreras 7 12400 Segorbe (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                          | 437                           | 43                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 14-11-24/<br>09:45                                |
| Y-12.1042-0032 | 2        | 87      | Arnal Berga, Maria Pilar; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                             | Cl Valero Montero 24 12400 Segorbe (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                  | 1296                          | 174                  | 28                  | 36                            | Rústica                | 13-11-2024/<br>09:00                              |
| Y-12.1042-0033 | 2        | 86      | Arnal Berga, Maria Pilar; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                             | Cl Valero Montero 24 12400 Segorbe (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                  | 160                           | 25                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>09:00                              |
| Y-12.1042-0034 | 2        | 96      | Conde García, José María; Conde García,<br>José María (Herederos de); ADIF Gerencia<br>de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste | Cl Sopeña 4 12400 Segorbe (Castellón);<br>Cl Sopeña 4 12400 Segorbe (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                 | 3320                          | 168                  | 11                  | 18                            | Rústica                | 13-11-2024/<br>11:15                              |
| Y-12.1042-0035 | 2        | 113     | Valles Alayrach, Pedro; ADIF Gerencia de Área<br>de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                               | Mn En El Municipio 12400 Segorbe (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                    | 116                           | 75                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 14-11-2024/<br>09:45                              |
| Y-12.1042-0036 | 2        | 120     | Porcar Berbis, José; ADIF Gerencia de Área<br>de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                  | Cl Caridad 2 Pt:03 12400 Segorbe (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                    | 745                           | 225                  | 55                  | 74                            | Rústica                | 14-11-2024/                                       |
| Y-12.1042-0038 | 2        | 118     | Tortajada Morro, Antonio; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                             | Cl Monte 16 Es:1 Pl:01 Pt:01 12400 Segorbe<br>(Castellón); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                          | 4069                          | 59                   | 6                   | 0                             | Rústica                | 14-11-2024/                                       |
| Y-12.1042-0039 | 2        | 119     | Porcar Berbis, José; ADIF Gerencia de Área<br>de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                  | Cl Caridad 2 Pt:03 12400 Segorbe (Castellón);<br>Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                    | 504                           | 145                  | 4                   | 7                             | Rústica                | 14-11-2024/                                       |
| Y-12.1042-0040 | 2        | 121     | Navarro Piquer, Agustín (Herederos de); ADIF Gerencia de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                  | CI Castillo 2 12400 Segorbe (Castellón);<br>CI Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                         | 2433                          | 20                   | 18                  | 25                            | Rústica                | 13-11-2024/<br>18:15                              |
| Y-12.1042-0041 | 2        | 124     | Moya Barrachina, Josefa; ADIF Gerencia de<br>Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                              | Cl Fray Luis Amigo 26 Pl:03 Pt:9 12400 Segorbe<br>(Castellón): Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                      | 1460                          | 21                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>18:15                              |
| Y-12.1042-0042 | 2        | 317     | Font Martinez, Manuel; ADIF Gerencia<br>de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                | Av Carabasi Del, 1 Es:1 PI:00 Pt:86 03130 Santa<br>Pola (Alicante); Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                 | 1972                          | 0                    | 0                   | 1972                          | Rústica                | 13-11-2024/<br>12:30                              |
| Y-12.1042-0043 | 2        | 9021    | Desconocido; ADIF Gerencia de Área<br>de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                          | Desconocido; Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                        | 8224                          | 59                   | 0                   | .0                            | Rústica                | 12.00                                             |
| Y-12.1042-0044 | 2        | 9025    | Desconocido; ADIF Gerencia de Área<br>de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                          | Desconocido; Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                        | 1714                          | 97                   | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-12.1042-0045 | 24       | 1       | Martinez Aparicio, Pedro Jose                                                                                                    | Cl Pintor Vilar 1 Es:N Pt:03 Pt:05 46010 Valencia                                                                                                                                | 3210                          | 950                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>16:45                              |
| Y-12.1042-0046 | 22       | 9004    | Desconocido; ADIF Gerencia de Área<br>de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                          | Desconocido; Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                        | 16317                         | 674                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 10.45                                             |
| Y-12.1042-0047 | 22       | 24      | Martínez Villanova, Gloria Pilar                                                                                                 | Av España 4 PI: 1 Pt:1 12400 Segorbe (Castellón)                                                                                                                                 | 2258                          | 217                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>17:30                              |
| Y-12.1042-0048 | 24       | 2       | Martínez Martínez, Francisco Javier;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste                               | Pz España 17 12489 Sot de Ferrer (Castellón);<br>CI Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                    | 2042                          | 1338                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>16:45                              |
| Y-12.1042-0049 | 24       | 3       | Soriano Soriano, Esther                                                                                                          | Cl Calvario 7 12480 Soneja (Castellón)                                                                                                                                           | 8735                          | 178                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 14-11-2024/<br>09:00                              |
| Y-12.1042-0050 | 24       | 9002    | Desconocido; ADIF Gerencia de Área<br>de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                                          | Desconocido; Cl Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                                                        | 10255                         | 977                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 00.00                                             |
| Y-12.1042-0051 | 24       | 29      | Martinez Aparicio, Francisco; ADIF Gerencia<br>de Área de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                         | CI Purísima 23 12489 Sot de Ferrer (Castellón);<br>CI Ocata S/N 08003 Barcelona                                                                                                  | 3106                          | 1089                 | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>16:00                              |
| Y-12.1042-0052 | 22       | 27      | Desconocido                                                                                                                      | Desconocido                                                                                                                                                                      | 1610                          | 0                    | 0                   | 1604                          | Rústica                | 14-11-2024/<br>09:45                              |
| Y-12.1042-0053 | 24       | 30      | Menoyo Martinez de Muruguia, Agustina;<br>Menoyo Martínez de Muruguia, Agustina;<br>Morata Menoyo, Asunción                      | Cl Río Jalón 2 Pt:BJ Pt:2 46024 Valencia; Cl Río<br>Jalón 2 Pt:BJ Pt:2 46024 Valencia; Cl Arquitecto<br>Alfaro 3 Es:1 Pt:02 Pt:04 46024 Valencia                                 | 1231                          | 469                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>17:30                              |
| Y-12.1042-0054 | 22       | 28      | Chaves Sánchez, Antonia;<br>Chaves Sánchez, Maria Guadalupe Carmen;<br>Chaves Sánchez, Mario                                     | Cl Camí Fondo 25 Es:1 Pl:00 Pt:01 46138 Rafelbunyol (Valencia);Cl Mariano Benlliure 48 Pl:01 Pt:01 46130 Massamagrell (Valencia); Av Benaixeve 5 Masías 46116 Moncada (Valencia) | 972                           | 64                   | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>10:30                              |
| Y-12.1042-0055 | 24       | 9005    | Generalitat Valenciana                                                                                                           | CI Caballeros 2 46001 Valencia                                                                                                                                                   | 4714                          | 94                   | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-12.1042-0056 | 22       | 9003    | Generalitat Valenciana; ADIF Gerencia de Área<br>de Patrimonio y Urbanismo Noreste                                               | Cl Caballeros 2 46001 Valencia; Cl Ocata S/N<br>08003 Barcelona                                                                                                                  | 8113                          | 69                   | 0                   | 0                             | Rústica                |                                                   |
| Y-12.1042-0057 | 24       | 31      | Marin Fandos, Carlos;<br>Fajardo García, Alicia Dolores                                                                          | Cl Rovira 1 12480 Soneja (Castellón); Cl Arrabal 30<br>12489 Sot de Ferrer (Castellón)                                                                                           | 3763                          | 254                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>16:00                              |
| Y-12.1042-0058 | 22       | 76      | Gómez Picazo, Francisco Manuel                                                                                                   | Cl Carcagente 18 Pl:07 Pt:01<br>12005 Castelló de la Plana (Castellón)                                                                                                           | 2250                          | 118                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>13:15                              |
| Y-12.1042-0059 | 22       | 77      | Casamayor Marco, Maria Ángeles                                                                                                   | Cl Juan de Celaya 16 Es:1 Pl:03 Pt:12<br>46017 Valencia                                                                                                                          | 2523                          | 221                  | 0                   | 0                             | Rústica                | 13-11-2024/<br>09:45                              |

# TÉRMINO MUNICIPAL DE: SONEJA

| Y-12.1068-0001 | 9703406YK<br>1190S0001OQ |      | Desconocido                                                                                       | Desconocido                               | 380   | 183 | 0 | 0   | Urbana  | 12-11-2024/<br>09:00 |
|----------------|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------|-----|---|-----|---------|----------------------|
| Y-12.1068-0002 | 211                      | 9001 | Desconocido; ADIF Gerencia de Área de<br>Patrimonio y Urbanismo Noreste                           | Desconocido; Cl Ocata S/N 08003 Barcelona | 18142 | 188 | 0 | 0   | Rústica |                      |
| Y-12.1068-0003 | 1                        | 1366 | Rufanges Latorre, Higinio Salvador;<br>ADIF Gerencia de Área de Patrimonio<br>y Urbanismo Noreste | Cl Nueva 7; Cl Ocata S/N 08003 Barcelona  | 1122  | 812 | 0 | 310 | Rústica | 12-11-2024/<br>09:00 |
| Y-12.1068-0004 | 1                        | 9251 | Desconocido; ADIF Gerencia de Área de<br>Patrimonio y Urbanismo Noreste                           | Desconocido; Cl Ocata S/N 08003 Barcelona | 12410 | 414 | 0 | 0   | Rústica |                      |
| Y-12.1068-0005 | 1                        | 9249 | Desconocido; ADIF Gerencia de Área de<br>Patrimonio y Urbanismo Noreste                           | Desconocido; Cl Ocata S/N 08003 Barcelona | 4089  | 901 | 0 | 663 | Rústica |                      |

# Evento. Sostenibilidad



# ACCIONA OPEN DE GOLF DE MADRID

# Un evento con impacto medioambiental positivo

A pocos días de que dé comienzo el torneo, se ha celebrado una mesa de expertos en Madrid bajo el título 'Golf: un deporte descarbonizado'

El próximo 26 de septiembre dará comienzo el ACCIONA Open de Golf de Madrid y para ir calentando motores, se ha celebrado en la capital una interesante mesa de expertos organizada por Prensa Ibérica con el patrocinio de ACCIONA, para demostrar que el golf puede ser un deporte descarbonizado.

Joaquín Mollinedo, director general de RRII, Comunicación y Marca de ACCIONA ha sido el primer ponente en tomar la palabra, señalando que la intención de ACCIONA, más allá de ser patrocinador del torneo es 'definir un plan de medidas sostenibles que puedan aplicarse para hacer un evento diferencial en el mundo del golf'.

ACCIONA, líder mundial en la provisión de soluciones regenerativas
para una economía descarbonizada,
patrocina desde el año 2021 este
torneo que organiza Madrid Trophy
Promotion con un compromiso claro, que 'el impacto del evento sea
positivo', tal y como ha indicado Mollinedo. Para ello, cada año se aplican
medidas específicas en ámbitos de
movilidad, circularidad de materiales,
control de emisiones o gestión del
agua, con el objetivo de que el ACCIONA Open de Golf de Madrid sea
conocido a nivel mundial no solo por

su nivel deportivo sino por el impacto positivo que puede generar.

Hasta la presente edición, una de las medidas básicas que se ha llevado a cabo ha sido la compensación v reducción de las emisiones de carbono, para que el entorno medioambiental y la atmósfera estén más limpias que antes de celebrarse el torneo. Para ello, primero se han medido las emisiones y luego se han aplicado soluciones restaurativas basadas en la naturaleza, como la plantación de árboles; de hecho, ya se han plantado más de 7.000 vinculados al evento, de los cuales unos 3.000 están situados en el campo de la Real Federación Española de Golf.

La principal novedad de esta edición del ACCIONA Open de Golf de Madrid es, según Mollinedo 'que sea water positive'. Para ello se va a medir el consumo hídrico del evento y se va a compensar con la generación de agua desalada a través de alguna de las instalaciones de ACCIO-NA incrementando en un 10 % esa producción respecto al consumo del torneo, dedicando ese recurso nuevo para sofocar ámbitos de estrés hídrico.

Otro de los invitados a esta mesa de expertos, Jorge Sagardoy Fidalgo, director gerente de la Real Fede-

# Jugadores neutros en carbono

Todos los expertos participantes en la mesa 'Golf: un deporte descarbonizado' han coincidido en la importancia de que los deportistas se impliquen y muestren su compromiso con la sostenibilidad, ya que son espejos en los que se mira la sociedad. Este año, además, el ganador del Acciona Open de Golf de Madrid, recibirá un simbólico galardón que le permitirá compensar sus propias emisiones de CO2 durante los próximos 10 años, 'Nosotros medimos las emisiones sobre estándares de comportamiento que puede llegar a producir un jugador de golf con su caddie y sus desplazamientos', indica Joaquín Mollinedo. 'Estas emisiones se multiplican por 10 (años) y se compensa o bien con créditos de carbono en nuestras instalaciones o bien con medidas basadas en la naturaleza. como replantando árboles'.

ración Española de Golf, ha ofrecido datos muy significativos como que España es líder en el uso de agua reciclada en los campos de golf en Europa. 'En Madrid hay un anillo morado del Canal de Isabel II donde nos conectamos todos los campos y regamos con agua reciclada que pagamos al canal y es agua que se tira', ha señalado como ejemplo. Además, ha destacado durante su intervención que 'el golf siempre está invirtiendo en nuevas tecnologías, en eficiencia energética, en cómo puede usar mejor el agua y, en definitiva, en sostenibilidad'.

El tercer experto, Gerard Tsobanian, CEO Madrid Trophy Promotion y presidente de ACCIONA
Open de España se ha mostrado
muy comprometido con la descarbonización del evento. Para ello es
importante establecer cada año
nuevas medidas adicionales mientras se van consolidando las adoptadas hasta ahora. Y, entre sus nuevos retos, destaca, por ejemplo, el
uso de fertilizantes bio que 'ya existen, pero tenemos que empezar a
utilizar'.

### **OPINIONES**



Joaquín Mollinedo

Director general de RRII, Comunicación y Marca de Acciona

«Hay que destacar la unidad en el golf y el gran secreto es que vamos todos juntos en la misma dirección para progresar en sostenibilidad»



Jorge Sagardoy

Director gerente de la Real Federación Española de Golf

«Todos tenemos la aspiración de que este evento se convierta en un referente a nivel mundial no solo de excelencia deportiva sino de compromiso con ese impacto positivo de la sostenibilidad»



Gerard Tsobanian
CEO Madrid Trophy Promotion y
presidente de Acciona Open España

«Es importante establecer cada año nuevas medidas adicionales mientras se van consolidando las adoptadas hasta ahora» Jueves, 19 de septiembre de 2024

# El juicio será el día 26 en la Audiencia Provincial

# Piden dos años de cárcel por falsear las nóminas de su empleada en Onda

Una madre, propietaria de dos restaurantes en la localidad, y su hijo están acusados de un delito continuado de falsedad documental y estafa procesal

VICTORIA PITARCH Castellón

El Ministerio Fiscal solicita una pena de dos años de prisión para dos personas, una madre y un hijo propietarios de dos restaurantes en Onda, por un delito continuado de falsedad en documento privado y otro de estafa procesal en grado de tentativa por falsear las nóminas de una de sus empleadas para su propio beneficio.

El juicio oral está señalado en la Sección Segunda de la Audiencia Provincia el próximo jueves, 26 de septiembre, tras las diligencias previas en el Juzgado de primera instancia e instrucción 2 de Nules, de conformidad con la Ley de enjuiciamiento judicial.

La demandante, empleada de uno de los establecimientos como camarera, denunció durante 2017 a los dos propietarios, la madre y el hijo, que eran socios en el negocio, tras su despido después de haber trabajado para ellos entre noviembre de 2015 y abril de 2016, reclamando unas cantidades económicas compensatorias por ello.

### Pruebas falseadas

En la vista celebrada en el Juzgado de lo Social numero 1 de Castellón, los propietarios, ahora demandados, aportaron como



Una camarera atiende una mesa en la terraza en una cafetería.

pruebas documentales diferentes nóminas, contratos de trabajo y horarios de fichaje de entrada y de salida de los empleados de los restaurantes que, según el escrito

La trabajadora denuncia que el acusado falseó la firma en las nóminas y papeles laborales de calificación de la Fiscalía Provincial, «no se corresponden con la realidad del trabajo realizado», apareciendo en todos ellos la firma de la ahora querellante, que «había sido estampada por el propietario con claro ánimo de obtener una resolución acorde a sus intereses y obtener el consiguiente beneficio patrimonial injusto».

# La trabajadora: «Es falso»

La trabajadora, entonces, afirmó que las firmas que obraban en las nóminas y demás papeles laborales presentados en el juicio no eran suyas. Entonces, se acordó la suspensión del juicio por lo Social para que la propietaria interpusiera la consiguiente querella.

En el juicio, demandados y querellante presentarán las pruebas documentales pertinentes. El fiscal reclama una doble pena de dos años, a las que se sumaría la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena.

# **En la Comunitat**

# Cinco años y medio de prisión para el guardia civil que desfalcó 165.000 euros

IGNACIO CABANES València

La Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a cinco años y medio de prisión al guardia civil destinado en la Unidad de Gestión Económica de la 6ª Zona (a la que pertenece Castellón) que desvió a sus cuentas un importe que asciende a los 165.000 euros con comisiones inexistentes. La sentencia le impone dicha pena, en base al veredicto de culpabilidad del jurado popular, por un delito continuado de falsedad en documentos oficiales por parte de funcionario público en el ejercicio de sus funciones como medio para cometer un delito también continuado de malversación de caudales públicos agravado por la cuantía.

La sentencia reduce en un año y medio la pena de siete años que solicitaba la Fiscalía tras apreciar dos atenuantes. Así, con los hechos declarados probados por el jurado, se contempla tanto la reparación parcial del daño, pese a que solo ha reintegrado cerca del 3,5% del importe, y la de confesión tardía.

Según los hechos probados, el guardia civil se encargaba de tramitar y gestionar los pagos de las comisiones de servicio sin la intervención de otros guardias, lo que facilitó su impunidad desde 2014 hasta 2020. ■

# Posible infarto

# Fallece un hombre en Castelló en plena calle tras desplomarse

Alerta en el Primer Molí de Castelló ayer a media mañana. Un hombre se desplomó en plena calle, en la avenida Capuchinos, falleciendo repentinamente tras lo que parece ser un infarto o una muerte por causas naturales. En el lugar de los hechos se personó una patrulla de la Policía Nacional, cuyos agentes taparon con unos biombos el cuerpo sin vida del hombre hasta la llegada del forense, que será quien determinará la causa de la muerte tras las investigaciones, aún abiertas. El personal sanitario nada pudo hacer por el varón.



# Traslado al Hospital General

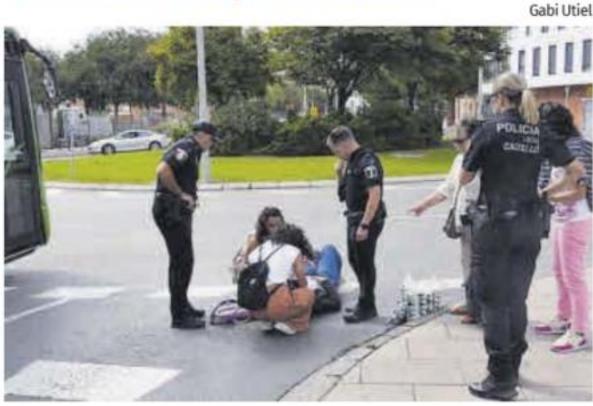

# Una motorista herida tras caer en Castelló

La rotonda del cruce entre la avenida Vila-real y la avenida doctor Clará de Castelló fue el escenario de la caída de una motorista, que resultó herida, siendo trasladada con urgencia al Hospital General. Jueves, 19 de septiembre de 2024

# Encuentro en la Zarzuela

# El Rey e Illa sellan la normalización institucional nueve años después

El presidente de la Generalitat se reúne con Felipe VI durante dos horas para recuperar una tradición que sus antecesores no cumplían desde 2015

Javier Lizon / Efe

PILAR SANTOS JUAN RUIZ SIERRA Madrid

Felipe VI y Salvador Illa se reunieron ayer en el palacio de la Zarzuela durante dos horas. Es mucho tiempo para lo que suele ser habitual en este tipo de encuentros. El presidente de la Generalitat acudió a la sede de la jefatura del Estado para recuperar una tradición que sus antecesores en el cargo no cumplían desde 2015: cuando un dirigente es elegido jefe de un Gobierno autonómico, va a Madrid a ver al Rey. El último president que se entrevistó con Felipe VI en la Zarzuela fue Artur Mas en julio de 2015. Aquella cita, que se produjo ya en pleno procés, se extendió una horay 20 minutos.

Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès prefirieron no reunirse con el Rey en su despacho y, sobre todo los dos primeros, aprovecharon cualquier oportunidad en los actos institucionales celebrados en Cataluña para mostrar su rechazo a la monarquía.

Ahora, en cambio, con un Parlament en el que por primera vez en 40 años el nacionalismo catalán no tiene mayoría absoluta, Illa quiere «normalizar» la relación con el Rey siguiendo el protocolo. Si en julio de 2015, cuando el procés ya había empezado, Felipe VI saludaba con una cara larga a Mas en el Salón de Audiencias, ayer llegó con una sonrisa a la estancia donde le esperaba Illa. Ambos posaron ante los numerosos periodistas y fotógrafos que habían acudido a cubrir la noticia. «Qué bien. Esto no es lo habitual», afirmó Felipe VI señalando a la prensa y en referencia a la expectación creada.

Illa no quiso comentar nada sobre la nueva etapa que está abriendo a nivel institucional. «Estoy muy contento de estar aquí», dijo cuando una redactora le recordó que desde 2015 ningún presidente catalán había acudido a la Zarzuela.

El Monarca ya tuvo ocasión de saludar al jefe del Ejecutivo autonómico el 29 de agosto en Barcelona, en una recepción con motivo de la Copa América de vela. Con esta cita en Zarzuela se ha querido completar esa nueva etapa de nor-



El rey Felipe VI y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ayer en el palacio de la Zarzuela.

Presupuestos Generales del Estado. Negociaciones

# Junts advierte al Gobierno de que si no cumple habrá «derrotas»

Junts per Catalunya da muestras de estar cada vez más alejado del Gobierno. El martes, en un nuevo

JUAN RUIZ SIERRA Madrid aviso a Pedro Sánchez, los posconvergentes cambiaron el sentido de su voto, de la abstención al rechazo, y tumbaron junto al PP

y Vox una ley de Sumar para regular los alquileres de viviendas de temporada. Ayer dieron carta de naturaleza a esta nueva actitud, que complica al Ejecutivo la aprobación de los Presupuestos para el año que viene. «O cumplen sus acuerdos o derrotas parlamentarias», señaló el diputado Josep Maria Cruset. En la misma línea se pronunció el líder de Junts, Carles Puigdemont, en un mensaje en redes sociales: «Con Junts no funcionan los chantajes ideológicos».

El Ejecutivo someterá a votación la semana que viene el techo de gasto y la senda de estabilidad. Fuentes de la Moncloa dan casi por perdida esta iniciativa ante la actitud del partido de Puigdemont. Pero no los Presupuestos. Buena parte del destino de las cuentas públicas depende de un asunto que poco tiene que ver con ellas: la inmigración, cuyas competencias el Gobierno se comprometió a transferir a Cataluña a principios de año y que ahora negocia con Junts. El diálogo entre ambos partidos está avanzando. El Gobierno está dispuesto a ceder las competencias. «Nosotros cumplimos los acuerdos», señalan fuentes de Moncloa.

Pero hay dos problemas. Por un lado, el Ejecutivo quiere que a cambio de este traspaso los posconvergentes se comprometan a no tumbar los Presupuestos, algo que de momento aseguran no estar dispuestos a llevar a cabo, ya que la cesión de inmigración viene de un pacto previo. Y por otro, el partido de Puigdemont ha vuelto a poner encima de la mesa la exigencia de que sea la Generalitat la encargada del control de las fronteras con Francia. El Gobierno rechaza este enfoque al considerar que es inconstitucional y no sería autorizado por la UE. ■

malidad. Fuentes del equipo de Illa aseguran que el «respeto a todas las instituciones es uno de los principios fundamentales del Gobierno» y en ese marco encuadran este cara a cara, informa Sara González. Esas fuentes apuntan que Illa ha valorado «muy positivamente el encuentro» con Felipe VI.

### Pasar página

Diputados del PSC comentaban ayer en el Congreso que «queda lejos ya» el «impacto» que provocó en una parte de los catalanes el discurso que el Monarca pronunció el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal de independencia. En aquella alocución extraordinaria desde el punto de vista institucional, el Rey pidió al Estado que reaccionara ante la «deslealtad inadmisible» de Puigdemont, entonces president de la Generalitat. «Todos tenemos que pasar página del procés y cada uno tiene que olvidar una parte de lo que se ha vivido estos años de choque entre Cataluña y el Estado», decía un diputado que tuvo mucho poder en la etapa en la que Miquel Iceta era el líder del PSC.

Por la tarde, Illa participó en el acto de la Diada celebrado en la sede de la Delegación del Govern en Madrid. Todo su discurso estuvo centrado en la «vuelta» de Cataluña y la necesidad de unirse de nuevo a España tras la crisis territorial. «Las ventanas de comunicación y reconocimiento son fundamentales para recuperar el clima de sosiego que estamos logrando en Cataluña después de años tan difíciles en los que se desperdiciaron demasiadas energías», señaló. Tras recordar que ningún presidente de la Generalitat había participado en este acto en Madrid desde 2011. añadió: «Hay que tender puentes, cruzarlos y trabajar para llegar a acuerdos con vistas el interés general y el bien común».

Ante una representación del Gobierno central muy abultada y en un discurso pronunciado casi íntegramente en castellano, Illa proclamó: «El primer acto político es siempre escuchar, intentar comprender las razones del otro. Voy a recorrer España y sus comunidades de manera regular. Los entendimientos son siempre posibles a través de un diálogo abierto y sincero sobre cómo hacer entre todos una España mejor».

El presidente se declaró «consciente de las dificultades y los gritos de los agoreros», pero subrayó: «Por encima del ruido hay una realidad: España y Cataluña han avanzado más cuando han compartido optimismo. La Cataluña del siglo XXI quiere estar en la esperanza, formando parte de una España plural y diversa en una Europa federal. Nada es políticamente posible desde la soledad. Todo puede alcanzarse desde la unión».

36 | Nacional Jueves, 19 de septiembre de 2024 el Periódico Mediterráneo

Jesús Hellín / Europa Press

# Sesión de control

# Feijóo extrema su oposición y llega a comparar a Sánchez con Franco

El presidente del Ejecutivo acusa al líder del Partido Popular de llevar a cabo una política «avinagrada» que no se corresponde con la realidad del país

JUAN RUIZ SIERRA Madrid

Primera sesión de control al Gobierno con la presencia de Pedro Sánchez desde el final de las vacaciones. Alberto Núñez Feijóo arrancó fuerte. El líder del PP empleó ayer el plan de regeneración aprobado por el Consejo de Ministros, que incluye la propuesta de un registro de medios y la derogación de delitos como el de ofensa a los sentimientos religiosos, para comparar al jefe del Ejecutivo con el dictador Francisco Franco.

Cualquier atisbo de cambio en la relación entre los dos principales partidos, tras el pacto sobre el Poder Judicial, quedó despejado. Para Núñez Feijóo, las medidas propuestas por el Gobierno para «fortalecer» la democracia pueden resumirse en dos palabras: «censura» y «persecución», algo que demuestra que la «concepción bananera del poder» por parte de Sánchez «parece no tener fin».

«No se veía una cosa así desde Franco», insistió Feijóo, citando los equilibrios del Gobierno sobre Venezuela, la nueva financiación catalana pactada con ERC y la designación de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Sánchez, que lleva semanas insistiendo en que el discurso «agónico»



El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso, ayer.

del PP se encuentra alejado de la realidad que vive España, encontró en la intervención de su adversario un buen ejemplo para justificar su tesis. «Miremos donde miremos, los datos invitan a la confianza y el optimismo frente a su oposición avinagrada», señaló el presidente, deteniéndose en el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresi-

denta de la Comisión Europea y la elevación de las previsiones de crecimiento del Banco de España.

«¿Le queda algo a usted más que su proyecto personal?», le preguntó Feijóo a Sánchez, agarrándose a la escasa producción normativa durante esta legislatura, con solo 11 leyes aprobadas. Aquí, el líder del PP compartió visión con otro diputado que forma parte de los socios del presidente y se encuentra en sus antípodas ideológicas: Gabriel Rufián. El portavoz de ERC hizo gala de su pesimismo sobre el mandato de Sánchez. Pero Rufián se centró en Junts, una jornada después de que los posconvergentes cambiaran de actitud y tumbasen la proposición de Sumar, apoyada por los socialistas, para regular los contratos de alquiler de habitaciones y viviendas por temporada.

#### Moción de censura

«Fue un voto miserable», señaló el dirigente republicano, recordando que el bloque de la «derecha y la ultraderecha», formado por el PP, Vox y Junts, ya se ha aliado «en 37 ocasiones» para que el Ejecutivo perdiese votaciones.

Si ese entendimiento se fortaleciera hasta una moción de censura, Sánchez tendría que abandonar la Moncloa. Los tres partidos suman 177 diputados, uno más que la mayoría absoluta. Pero los colaboradores del presidente están convencidos de que eso no ocurrirá, porque el partido de Carles Puigdemont no se va a ir con Feijóo y Abascal, en contra de medidas como la amnistía. Rufián no lo tiene claro, «Ustedes desconocen la capacidad mediática de blanqueamiento de esta gente», le dijo al jefe del Gobierno. ■

# **Unión Europea**

# El Gobierno presenta a Reynders el plan de regeneración

EFE Madrid

El ministro de Presidencia, Justicia y de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, mantuvo ayer una reunión con el comisario europeo de Justicia saliente, Didier Reynders, al que entregó el plan de acción democrática aprobado por el Gobierno para combatir los «bulos» y los «pseudomedios».

En el encuentro, en el que hicieron balance de la situación de la Justicia y del Estado de derecho en España, Bolaños volvió a agradecer a Reynders el trabajo de la Comisión Europea como mediadora en la negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el órgano de gobierno de los jueces, tras cinco años de bloqueo, según informaron fuentes del ministerio.

El ministro quiso dar a conocer al comisario el plan de regeneración democrática, aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros. Según las citadas fuentes, esta iniciativa del Gobierno fue acogida de forma muy positiva por el comisario Reynders, que resaltó la importancia de proteger las democracias europeas de los bulos y la desinformación». Bolaños le explicó que, con este plan, España «avanza en la implementación de las recomendaciones de la UE.

Manu Mitru

tes, pero el no a última hora de Junts, junto a los ya confirmados de PP y Vox, hicieron descarrilar el proyecto legislativo.

Según confirmó la ministra de Vivienda, el mencionado reglamento entrará en vigor antes de finales de 2025. «Lo vamos a redactar apoyándonos de la mano del Colegio de Registradores y el Consejo General de la Notaría, con quienes estamos trabajando este reglamento de desarrollo de nuestra normativa en coherencia con la normativa europea y que será una palanca ágil, rápida, con rigor y con seguridad jurídica para abordar esta cuestión, donde se precisa no solo normativa, sino todos los mecanismos necesarios para la persecución del fraude por parte de las administraciones públicas», añadió Rodríguez.■

# Legislación

# Vivienda regulará límites al alquiler temporal tras el revés del Congreso

La ministra anuncia para 2025 un reglamento para evitar el fraude, un día después de que Junts tumbara la propuesta de Sumar

GABRIEL SANTAMARINA Madrid

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana está trabajando en la elaboración de un «reglamento» para regular el mercado del alquiler temporal. Así lo confirmó la titular de la cartera, Isabel Rodríguez, en los pasillos del Congreso de los Diputados: «Nuestra intención es aclarar los términos de la ley de arrendamientos urbanos para combatir el fraude de los contratos de alquiler temporal, garantizando que aquellos que lo precisan, como estudiantes o profesores, puedan acogerse, pero evitando el uso fraudulento».

Los avances llegaron justo un día después de que el Congreso de los Diputados tumbase la propuesta de Sumar para regular el alquiler temporal a un máximo de seis meses. El PSOE votó a favor de iniciar su tramitación en las Cor-

Construcción de bloques de pisos

el Periódico Mediterráneo Jueves, 19 de septiembre de 2024 Nacional 37

### **Drama humanitario**

### Bruselas garantiza 14 millones extra a Canarias para paliar la crisis migratoria

Clavijo subraya, tras reunirse con Schinas, que corresponde al Gobierno de Sánchez solicitar el uso extraordinario del fondo Feder

MOISÉS ÁLVAREZ Santa Cruz de Tenerife

La Comisión Europea (CE), representada por el vicepresidente ejecutivo Margaritis Schinas, le garantizó ayer al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, la inmediata puesta en práctica de una serie de medidas sociales, administrativas y económicas para paliar la «excepcional» crisis migratoria que vive el archipiélago. Entre estas medidas está la posibilidad de que España, como Estado miembro al que pertenecen las islas, recurra de forma extraordinaria al dinero del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) para políticas migratorias. El uso de estos recursos queda así en espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez lo pida formalmente a Bruselas, como también la posibilidad de que se apliquen de forma anticipada en Canarias parte de las medidas que incluye el nuevo marco comunitario en materias de migración y asilo, que entrará en vigor en 2026. «Quedaría que el Gobierno de España pida los fondos», subrayó Clavijo en la rueda de prensa posterior a la reunión con el comisario Schinas.

El vicepresidente de la CE explicó que el Ejecutivo comunitario va a poner en marcha de forma inmediata un ambicioso plan de auxilio al archipiélago que, eso sí, requiere ahora de la cooperación del Estado para activar las medidas cuanto antes.

### Aportación económica

El plan de Bruselas incluye la inmediata aportación de 14 millones de euros para la construcción y mejora de los centros de acogida y demás necesidades urgentes; la puesta a disposición del Feder, que no incluye su empleo en asuntos migratorios; el despliegue del Frontex, así como el refuerzo de las agencias europeas de asilo; la posibilidad de adelantar las medidas del nuevo marco de políticas migratorias (lo que también depende del Estado español) en sus vertientes financiera, técnica y operativa, y la cooperación con los países de donde salen las barcazas rumbo a Canarias, en especial Mauritania, Gambia y Senegal, para, ya con vistas a medio y largo plazo, contribuir a su estabilización sociopolítica.



Un grupo de los 73 migrantes que llegaron ayer al norte de Lanzarote.

### Viaje a Roma

### Feijóo se reúne hoy con Meloni

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplaza hoy a Roma para reunirse con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. También acudirá al encuentro el ministro de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, del PP europeo. Es el segundo viaje en apenas una semana del líder conservador, que va estuvo en Atenas hace unos días reuniéndose con el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis. Desde Grecia Feijóo anunció que continuaría una gira europea para hablar de inmigración.

Recientemente el dirigente gallego ha puesto como ejemplo en varias ocasiones la política migratoria de Meloni, recalcando que ha logrado reducir en un 60% las entradas irregulares. La idea inicial era que el encuentro se hubiera producido la semana pasada, justo después de viajar a Canarias y cerrar una nueva propuesta migratoria con el presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, que sigue a la espera de una respuesta del Gobierno. Por problemas de agenda tuvo que posponerse.

### Suspendido

Adriel Perdomo / Efe

### Ábalos solicita que se restituya su militancia en el PSOE

IVÁN GIL Madrid

José Luis Ábalos havuelto a elevar el choque que mantiene con el PSOE y ha solicitado que se le restituya de militancia al considerar caducado su expediente de expulsión por estar «absolutamente paralizado» desde que se abrió el 27 de marzo. El ex ministro de Transportes considera que esta situación «perjudica gravemente» sus derechos, según el documento enviado a Carlos Cerdán y a la ejecutiva del partido. Tras su suspensión cautelar de militancia, Ábalos ya denunció al número tres del PSOE y a su sucesor al frente de la secretaría de Organización por infringir la ley de protección de datos.

El ahora diputado del grupo mixto alega que desde su expulsión cautelar «no se ha emitido pliego de cargos alguno». Fuentes de Ferraz se acogen a que no hay plazos marcados y dejan esta cuestión en manos de sus servicios jurídicos. Eso sí, en la cúpula del partido insisten en que Ábalos debe seguir apartado del partido al menos mientras esté en marcha la investigación sobre el caso Koldo. Estas fuentes señalan que Ábalos «ya ha expresado su mosqueo», con el aviso de no apoyar al Gobierno en las votaciones, pero se muestran confiados en que «si vota en conciencia, votará al lado del PSOE».

### **Encuesta del CIS**

## La inmigración es la primera preocupación de los españoles

Los socialistas se estancan, pero superan en 4,5 puntos a los populares, que retroceden en plena polémica por la financiación

JOSE RICO Barcelona

El acuerdo sobre la financiación singular para Cataluña que permitió la investidura de Salvador Illa no pasa de momento factura al Gobierno de Pedro Sánchez. El barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el primero que se ha elaborado después de dicho pacto, amplía de 2,7 a 4,5 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP si ahora se celebrasen elecciones generales. En realidad, los socialistas se estancan y apenas crecen, pero se benefician del fuerte retroceso de los populares. Ahora bien, este sondeo arroja otro gran titular: la inmigración se ha convertido en el principal problema para los españoles, desbancando al paro.

En solo tres meses, la inmigración ha pasado de ser la novena inquietud para la ciudadanía a la primera. La suma de quienes la señalan como primer, segundo o tercer problema ha pasado en ese tiempo de un 11,2% registrado en el barómetro de junio a un 30,4% en el de septiembre.

### El PP baja

La encuesta, elaborada a partir de 4.027 entrevistas del 2 al 6 de septiembre, muestra, sin embargo, que la inmigración baja al quinto lugar cuando se pregunta a los españoles cuál es el problema que «personalmente» les afecta más. En ese caso, los encuestados señalan, por este orden, los problemas económicos, la sanidad, los relacionados con la calidad en el empleo y la vivienda. Precisamente en plena marejada política por la gestión de la inmigración, el CIS hace retroceder al líder de la opo-

sición, Alberto Núñez Feijóo, que en los últimos dos meses ha perdido 1,7 puntos, mientras que mantiene en registros similares al presidente del Gobierno, que apenas sube una décima. Los socialistas lograrían en estos momentos el 33% de los votos y los populares se quedarían con el 28,5%, cuando en julio Sánchez se situaba en el 32,9% y Feijóo, en el 30,2%.

### Financiación

La encuesta se realizó durante los primeros días de este mes, cuando la reforma de la financiación autonómica que ha puesto sobre la mesa el Gobierno central a raíz del acuerdo con ERC copaba la actualidad política, pero también en pleno pulso entre el Gobierno y el Ejecutivo de Canarias por la gestión migratoria. ■

### EL CONFLICTO DE ORIENTE PRÓXIMO

# Israel golpea de nuevo a Hizbulá con otra ola de ataques a dispositivos

Detonaciones de 'walkie talkies' causan al menos 14 muertos y 300 heridos en el Líbano, un día después de las explosiones de buscapersonas de la milicia

ANDREA LÓPEZ-TOMÀS Beirut

Cuando trataba de levantarse, el Líbano ha vuelto a ser golpeado. «Parece que estemos en una película de espías», reconoce una residente de Beirut. La confusión que emana de sus palabras es un sentimiento compartido por la población de todo el país. El martes explotaron miles de buscapersonas en los bolsillos de miembros de Hizbulá. Al menos 12 libaneses murieron y más de 2.800 resultaron heridos. El miércoles detonaron walkie talkies y otros dispositivos electrónicos de comunicación. Por ahora, son 14 las víctimas mortales y unas 300 heridas.

Rota toda forma de comunicarse y, con ella, la (ya antes) mínima sensación de seguridad, miles de libaneses ven cómo la realidad de una guerra en sus ciudades va tomando forma.

Hogares incendiados, vehículos calcinados y gritos de pánico parecen ser el preludio de ese hipotético escenario bélico con el que les amenazaban desde hace meses.
Apenas 24 horas después de que Israel atacara el Líbano con la 
«mayor brecha de ciberseguridad» sufrida por Hizbulá en los 11 
meses de enfrentamientos cruzados, lo ha vuelto a hacer. Si el mar-

Con la mirada llorosa, Bilal aguanta. «Mi hijo es un heroico mártir del Líbano», dice, soportando las lágrimas en sus ojos azules. A unos pasos, las mujeres de su familia, sin embargo, no pueden contener el llanto. Llevan horas a las puertas del hospital Geitaui, en uno de los barrios cristianos de Beirut, esperando el retorno de su hijo. O de lo que queda de él. «Él ha sufrido uno de esos asuntos privados que no podemos revelar; ahora está en manos de Dios», responde Bilal cuando es preguntado por el motivo que le trae aquí. La firmeza de su discurso contrasta con el caos a su alrededor. Ambulancias, heridos ensangrentados y decenas de personas con el corazón en vilo. Al igual que a otras 2.800 personas, al hijo de Bilal le ha explotado el buscapersonas que llevaba encima.



Ambulancias con heridos por las explosiones en el Hospital de la Universidad Americana en Beirut.

tes cualquier dispositivo electrónico de comunicación ya hacía sospechar a sus propios dueños, ayer muchos abogaban por deshacerse de ellos. El caos ha tomado, de nuevo, el país cuando las primeras informaciones de explosiones no solo se reducían a walkie talkies, sino también a ordenadores portátiles, coches, teléfonos móviles e, incluso, paneles solares.

En el funeral de cuatro de las víctimas del ataque del martes, las detonaciones han hecho entrar en pánico a las centenares de personas que minutos antes se entregaban al clamor de «¡muerte a Israel!». Lloraban por los «mártires» del Líbano, por aquellos muertos «en apoyo a nuestro firme pueblo palestino en la Franja de Gaza y en apoyo de su valiente y honorable resistencia», como repite Hizbulá en cada comunicado. Entre ellas, se contaban un niño de apenas diez años, un trabajador

médico y dos luchadores de la milicia, uno de los cuales era hijo del diputado de Hizbulá en el Parlamento, Ali Ammar. Mientras los asistentes se sumían en el duelo por las pérdidas, a la vez que esperan que sus familiares y vecinos se recuperen en casi un centenar de hospitales a lo largo y ancho del país, el terror volvió.

Algunos confundieron el sonido de las explosiones con fuegos artificiales o los tradicionales tiros celebratorios que se suelen celebrar en algunos funerales en el Líbano. Sin dispositivos de comunicación entre los partidarios de Hizbulá desde el día anterior, las noticias han tardado más en llegar. Entre susurros, varios asistentes reconocían haber visto a un hombre con las manos arrancadas, Parecía el día de la marmota más trágico de la historia del Líbano. Minutos antes, uno de los líderes de Hizbulá, el clérigo Hashem Safi Al Din, se dirigió a los centenares de asistentes al funeral de las víctimas. «Si el enemigo cree que con esta nueva forma de ataque conseguirá su objetivo, no sabe que en nuestra cultura, cuando nos cortan la mano izquierda, cogemos la es-

### El caos invade el país con explosiones de ordenadores portátiles, coches o teléfonos móviles

pada con la derecha», afirmó con contundencia.

Las informaciones que han ido emergiendo han confirmado que esta vez no han explotado buscas, sino walkie talkies. Una fuente de seguridad citada por Reuters ha asegurado que Hizbulá los obtuvo hace también cinco meses, a la vez que compró los buscapersonas que detonaron el martes. Dos fuentes «con conocimiento de la operación» han confirmado al medio estadounidense Axios que «los walkie talkies fueron colocados con trampas explosivas por los servicios de inteligencia israelís y luego entregados a Hizbulá como parte del sistema de comunicaciones de emergencia de la milicia, que se suponía debía ser utilizado durante una guerra con Israel».

A las puertas de un hospital de Beirut, el padre de una de las víctimas de las explosiones de buscas califica de «mártir» a su hijo de 28 años, mientras evita revelar su nombre y las circunstancias de la tragedia.

# «Mi hijo ha muerto con orgullo»

A. L.-T. Beirut «Un heroico mártir del Líbano y del apoyo a Gaza y a los oprimidos en Gaza», repite Bilal Menhem en referencia a su hijo de 28 años, de quien prefiere no revelar el nombre. Tampoco desvela cómo ocurrió la tragedia. Mientras que la mayoría de los parientes de los heridos se niegan a hablar con los medios (cualquiera es sospechoso de ser espía), el rol de Menhem como mujtar de Sohmor, una aldea del valle de la Becá, le permite expresarse con ligereza. El mujtar es el equivalente de un alcalde.

### «Una carnicería»

La crueldad del momento no le impide ponerse a filosofar. «Quien no muere ahora morirá después; por eso, prefiero que [mi hijo] muera con orgullo y presente mis respetos en defensa de los oprimidos», confiesa Bilal. El orgullo que repite en sus palabras también lo transmite su mirada vidriosa.

Ante la incertidumbre, la espiritualidad es el consuelo de estas familias. Pero aquellos que no han sufrido el desgarro llaman las cosas por su nombre. «Es una carnicería», denuncia el diputado de la oposición, Melhem Khalaf, tras visitar a los heridos. «Hoy ha habido una matanza provocada por un increíble ataque con equipos ultrasofisticados que alcanzó a los civiles y, sobre todo, de forma completamente inhumana», dice. «De ahí la necesidad de ver en qué circunstancias estos hechos, que son actos delictivos, pueden seguir quedando impunes; a través de la necesidad de exigir justicia, es importante enfatizar la impunidad», añade con rabia e indignación.

el Periódico Mediterráneo Jueves, 19 de septiembre de 2024

### EL CONFLICTO DE ORIENTE PRÓXIMO

El servicio secreto israelí pudo haber introducido tres gramos de explosivo en cada uno de los 5.000 buscas que Hizbulá había encargado para esquivar, precisamente, el espionaje del Gobierno hebreo.

## Así preparó su ataque el Mossad

ANDREA LÓPEZ-TOMÀS Beirut

Las horas pasan, pero aún quedan muchas incógnitas por resolver. Los libaneses miran con recelo sus teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos de comunicación. El martes por la tarde, miles de buscas explotaron al unísono en diferentes puntos del país, provocando, a su vez, millares de heridos. Un total de 11 personas murieron como resultado de las detonaciones. Entre ellas, hay una niña de 10 años y un niño de 8.

A lo largo de la noche de ayer, el sonido de las ambulancias siguió acompañando el recuerdo de una jornada que ha dejado a todo un país en vilo. Hizbulá y el gobierno libanés apuntan a los servicios secretos israelís, el Mossad, como culpables, mientras estos callan. La sociedad libanesa, traumatizada por uno de los mayores ciberataques de la historia, tacha el ataque indiscriminado de «terrorismo» y lo empieza a considerar como otro posible crimen de guerra cometido por Israel.

Hizbulá habría pedido 5.000 buscapersonas a la empresa Gold Apollo de Taiwán. Esta firma ha negado cualquier responsabilidad en los hechos, alegando que los dispositivos fueron fabricados y vendidos por la empresa húngara BAC que tiene licencia para usar su marca. «El producto no era nuestro, lo único que tenía era nuestra marca», dijo el fundador de Gold Apollo, Hsu Ching-

Kuang, a los periodistas en su sede en Nuevo Taipéi.

La teoría más fiable la mañana después del ataque era que, en algún momento del proceso de producción, varios gramos de explosivos fueron implantados en los buscas. Según revelaciones de una importante fuente de seguridad libanesa y otra fuente, la agencia de espionaje israelí Mossad estaría detrás de la colocación de explosivos dentro de los 5.000 buscapersonas importados por el grupo libanés meses antes de las detonaciones del martes.

«El Mossad introdujo una placa dentro del dispositivo que contiene material explosivo que recibe un código; es muy difícil detectarlo por cualquier medio, incluso con cualquier dispositivo o escáner», declaró una fuente de seguridad libanesa del más alto rango.

Todavía no ha quedado claro dónde tuvo lugar la manipulación. Esta fuente afirma que 3.000 de los buscapersonas explotaron cuando se les envió un mensaje codificado, activando simultáneamente los explosivos. Esta remesa de dispositivos habría llegado al Líbano a principios de año, por lo que los tres gramos de explosivos escondidos en su interior habían pasado «desapercibidos» por Hizbulá durante meses. Varias fuentes han reconocido a la prestigiosa agencia de noticias británica Reuters que el complot pare-



Hizbulá celebra un funeral por varias personas asesinadas en la explosión de buscapersonas en Líbano.

ce haber estado preparándose durante muchos meses.

### Sospechas

Los servicios de inteligencia israelís querían en un principio detonar los buscapersonas como golpe inicial en una guerra total contra Hizbulá, según informó el medio estadounidense Axios, citando a funcionarios estadounidenses e israelís. Sin embargo, decidieron actuar con rapidez cuando un miembro de Hizbulá empezó a sospechar de los dispositivos y planeó alertar a sus superiores, desveló en una exclusiva el portal Al-Monitor, especializado en información de la región.

Unos días antes del ataque, otro miembro del grupo empezó a sospechar que los dispositivos habían sido manipulados y fue supuestamente asesinado. Según Al-Monitor, al enterarse de las sospechas, los dirigentes israelís habrían considerado lanzar una guerra a gran escala de inmediato

para que el ataque con el buscapersonas fuera el primer golpe. A su vez, también consideraron dejar las cosas como estaban, incluso a riesgo de que la operación se viera comprometida.

Ya en febrero, el líder de Hizbulá, Hasán Nasrallah, advirtió a sus partidarios del peligro que entrañaban sus teléfonos móviles. Los consideró más peligrosos que los espías israelís y les ordenó que los rompieran, los enterraran o los encerraran en una caja de hierro. A cambio, el grupo libanés empezó a distribuir buscas entre los miembros de las distintas ramas de la milicia, que también es uno de los partidos políticos más poderosos del Líbano.

No solo los combatientes contaban con un busca, sino que sus trabajadores civiles y el personal médico recibieron uno. Por eso, entre las víctimas se cuentan numerosos civiles, incluidos familiares, mujeres y niños, de miembros de Hizbulá que estaban cerca del dispositivo cuando detonó.

Wael Hamzeh / Efe

Muchos de los supervivientes han denunciado un sobrecalentamiento del busca previo a la detonación debido a que los explosivos habrían sido implantados junto a la batería de cada uno de los mensáfonos. A través de un mensaje falso, que supuestamente provenía de la cúpula de Hizbulá y que hacía emitir un pitido durante varios segundos, los usuarios pinchaban en él, activando justo en ese momento los explosivos.

Son muchas las voces que empiezan a alertar de los riesgos que una operación de esta envergadura tiene para el terreno de la ciberseguridad. Además, el carácter indiscriminado del ataque (los buscapersonas explotaron en lugares públicos, sin consideración de a quién podría afectar, ni los posibles daños colaterales en civiles) puede hacer que sea considerado un grave crimen de guerra y un supuesto acto de terrorismo producido por Israel.

### ABEL GILBERT Buenos Aires

«Edmundo González Urrutia acató los poderes del Estado», dijo ayer en tono triunfal el presidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Jorge Rodríguez, en relación a un documento en el que reconoce la victoria en las urnas de Nicolás Maduro y que, según el candidato de la oposición, fue arrancado de manera extorsiva antes de su partida al exilio español.

### Tensión bilateral

### Edmundo González firmó un reconocimiento de Maduro bajo coacción

El Parlamento venezolano muestra un documento que el opositor considera nulo

«Se presentaron con un documento que tendría que refrendar
para permitir mi salida del país. En
otras palabras o firmaba o me atenía a las consecuencias», dijo el
abanderado de la Plataforma de
Unidad Democrática (PUD) en los
comicios del 28 de julio. En un
mensaje divulgado a través de X,
González Urrutia reveló que fueron Rodríguez y su hermana, la vicepresidenta Delcy Rodríguez,
quienes se presentaron en la residencia del embajador español, Ramón Santos, con el texto como

moneda de cambio, que no admitía otra opción que la firma. «Hubo horas muy tensas de coacción, chantaje y presiones. En esos momentos consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir con las tareas que me encomendó el soberano», dijo. No solo calificó a ese documento de nulo, sino que reivindicó en los hechos su triunfo en los comicios. González Urrutia se comprometió a hacer cumplir el mandato de millones de venezolanos que votaron por él. ■

### Informe sobre la competitividad de la UE

# Draghi propone hacer un experimento de Unión Bancaria con varias entidades

El expresidente del BCE plantea un sistema de garantía de depósitos para bancos con operaciones transfronterizas como BNP, ING, Santander o BBVA

ROSA MARÍA SÁNCHEZ Madrid

Impulsar una suerte de experimento de Unión Bancaria con un
pequeño grupo de grandes bancos
europeos con operaciones transfronterizas. Este es el atajo que
propone el expresidente del Banco
Central Europeo (BCE) Mario
Draghi para desbloquear la puesta
en marcha de una Unión Bancaria
en la zona euro, que lleva atascada
desde hace lustros por la falta de
entendimiento entre los países del
norte y los del sur a la hora de
compartir sus riesgos.

«La fragmentación de la banca europea se debe en gran medida a la aplicación incompleta de una Unión Bancaria», certifica el ya conocido como Informe Draghi que el exbanquero italiano entregó la semana pasada a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El documento sostiene que «completar la Unión Bancaria mitigaría el fuerte sesgo actual de los bancos de la UE hacia los mercados nacionales y la fragmentación de los mercados de crédito a lo largo de las fronteras nacionales», que hace, por ejemplo, que las condiciones para que una pyme acceda a un préstamo sea más difícil en un país que en otro.

La construcción de la Unión



Mario Draghi, en la presentación de su informe sobre el futuro de la competitividad, en el Parlamento Europeo, el martes en Estrasburgo.

Bancaria ha ido avanzando poco a poco desde la creación del Banco Central Europeo (BCE) en 1998. La posterior puesta en marcha en 2014 del Mecanismo Único de Supervisión, y el de Resolución, están a la espera de que la UE active su tercera pata: el Fondo de Garantía de Depósitos común.

### Reforma mínima

Desde 2015 está guardada en el cajón una propuesta legislativa de la Comisión Europea para que los bancos de la UE realicen sus aportaciones a un solo Fondo de Garantía, que sería el que respondería ante los depositantes de cualquier país de la zona en caso de quiebra. Consciente de las dificultades que han impedido avanzar en la Unión Bancaria, el expresidente del BCE plantea experimentar con «una reforma mínima», que podría limitarse a un pequeño grupo de bancos con operaciones transfronterizas.

En concreto, se propone «crear un sistema de garantía de depósitos separado para estos grupos, aportado por ellos mismos, dejando los bancos nacionales dentro de los esquemas de seguro de depósitos existentes».

En la actualidad, cada país cuenta con su propio fondo de garantía para responder con una cobertura mínima de 100.000 euros por depositante y entidad en caso de quiebra. La ausencia de un fondo de garantía de depósitos común es el principal obstáculo que queda para configurar una Unión Bancaria en la que las entidades de un país puedan operar en otros países europeos y crecer sin obstáculos, abordar fusiones transfronterizas y ganar tamaño y rentabilidad por esa vía. Ahora, Draghi propone crear un fondo común, dotado por ese pequeño grupo de grandes entidades con «operaciones transfronterizas», para romper el hielo.

Por «operaciones transfronterizas» habría que entender las que
realiza una entidad financiera de
un país en otro, u otros, a través de
sucursales (no, de filiales), explica Ricardo Gómez Barredo, director asociado de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Estaríamos hablando de los principales bancos europeos, como los
franceses Société Générale y BNP,
el holandés ING, los españoles
BBVA y Santander, los alemanes
Deutsche Bank y Commerzbank o
el italiano Unicredit. ■

Jesús Hellín / Europa Press



Pedro Sánchez, ayer.

### Política monetaria

### La Reserva Federal de EEUU recorta los tipos en medio punto

IDOYA NOAIN Nueva York

Estados Unidos ha empezado ya a poner fin a una era: la que durante más de cuatro años ha estado luchando contra la inflación con altos tipos de interés. La Reserva Federal anunció ayer un recorte de medio punto en el precio del dinero. La bajada se daba por garantizada, pero hasta el anuncio había suspense por si el recorte sería de un cuarto de punto o de medio. Y con la incógnita despejada, los tipos situados en una horquilla de entre 4,75 y 5%, y previsiones de realizar otro recorte por un total de medio punto antes de que acabe el año, se abre una nueva etapa.

La decisión no fue unánime y tuvo un voto en contra. Pero se impuso la más agresiva. Y apunta a que la Fed ha ganado confianza, aunque en su comunicado el banco central estadounidense también admitió que sigue habiendo «incertidumbre» sobre la evolución de la economía.

«No estamos en un camino prefijado», declaró después Jerome Powell, presidente de la Fed. «Las previsiones no son un plan», insistió. «Nada sugiere que tengamos prisa. Iremos reunión a reunión basándonos en los datos, las perspectivas y el balance de riesgos. E iremos rápido, lento o haremos pausa si es adecuado».

### Tras el pacto

## Sánchez firma el acuerdo social sobre la reforma de las pensiones

Pese al consenso de la patronal y los sindicatos, el documento todavía no tiene asegurados los apoyos parlamentarios

GABRIEL UBIETO Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, rubricó ayer en la Moncloa el acuerdo para una nueva reforma de las pensiones alcanzado con patronal y sindicatos. La firma escenificó el consenso cerrado el 31 de julio por el equipo negociador de la ministra Elma Saiz, cuya reforma ahora debe enfilar la senda parlamentaria, en la que no tiene asegurados por ahora los apoyos necesarios.

Esta última reforma pretende ampliar y flexibilizar las fórmulas para compatibilizar el empleo con el cobro de una prestación por jubilación, así como cambiar las condiciones para el acceso a la jubilación parcial, adelantándola en el caso de las personas con más años cotizados y asegurando unos relevos con contratos indefinidos, entre otros.

La reforma, que supone mejoras para los trabajadores que quieran ampliar sus carreras profesionales sin por ello restringir el acceso a la jubilación de aquellos que no quieran hacerlo, incorpora algunos elementos polémicos a ojos de varios de los partidos políticos del bloque de la investidura. Lo que, a día de hoy y a la espera de las negociaciones entre el Ejecutivo y los distintos grupos, dificulta el éxito parlamentario de la reforma. Esta será tramitada como proyecto de ley y durante su curso parlamentario podrá ser sujeta a modificaciones.

Medidas incluidas en el pacto como un mayor protagonismo de las mutuas colaboradoras de la Seguridad Social en el tratamiento de bajas médicas de origen traumatológico incomodan a partidos como ERC, EH Bildu o BNG, como expresaron en la última sesión parlamentaria de la Comisión del Pacto de Toledo. ■

### Villarreal CF | El joven 'groguet' se enfrenta a su pasado

## El momento de Ilias

Tras siete años en La Masia, la cantera del Barcelona, el hispano-marroquí afronta su segunda temporada en el Villarreal, mucho más hecho, consolidado en la absoluta de Marruecos con solo 20 años y el bronce olímpico

ISMAEL MATEU Vila-real

El fútbol, como la vida, son momentos y para Ilias Akhomach ha llegado el suyo. Nacido en Els Hostalets de Pierola (Barcelona, 16-04-2004), pero criado desde pequeñito en Martorell, el joven hispano-marroquí (por los orígenes de sus padres) de 20 años está ante el salto definitivo en su carrera.

Tras un primer paso frustrado en Can Barça en edad benjamín, fue en el Nàstic de Manresa donde llamó la atención nuevamente de La Masia, donde pasó 7 años (desde los 12), debutando incluso con el primer equipo del FC Barcelona de la mano de Xavi Hernández.

Pero la falta de oportunidades en el primer equipo con 19 años abrió la puerta a su llegada al Villarreal CF, que estuvo muy ágil en una gran oportunidad de mercado en la que, aprovechando que Akhomach terminaba contrato, se adelantó al Leeds United y al AC Milan, quienes habían llamado a la puerta de un joven que en solo un año en el Submarino se ha consolidando en la selección absoluta de Marruecos y logrado la medalla de bronce en los Juegos de París.

### Reto contra el Barça

El extremo groquet está en plena madurez futbolística en su segunda temporada en el club de la Plana Baixa. Un Ilias que ayer reconocía que enfrentarse en la próxima jornada al conjunto catalán, el domingo en el Estadio de la Cerámica (18.30 horas), «será especial», ya que se formó allí, aunque matizó que también tenía claro que su futuro iba a ser amarillo.

Para el joven será «un partido muy especial, siempre». «Ya lo fue la temporada pasada. He pasado toda mi infancia allí y tengo grandes recuerdos. Todo lo que me llevé es positivo. Cuando salí de Barcelona tenía las ideas claras. Una vez decidí que venía al Villarreal, quería triunfar aquí, en este club», argumentó el jugador.

### Ofertas por él en verano

Un Ilias Akhomach que este verano ha renunciado a una multimillonaria oferta de Arabia Saudí para triunfar en el Villarreal. Sobre esa y otras importantes ofertas







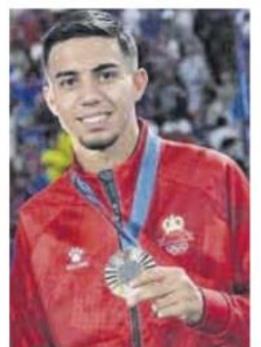

Fotos: Villarreal CF / Diario Sport

Akhomach celebra uno de sus goles con el Villarreal; fue recibido por Baena tras los JJOO (arriba), y reconocido por su pueblo por el bronce.

que tuvo en verano, indicó: «Las tienes que mirar porque los números son sorprendentes, pero tenía las ideas claras de seguir aquí».

### Los jóvenes del Barça y Yamal

Viendo las oportunidades para los jóvenes canteranos del Barça en las últimas campaña, Ilias aseguró que no se arrepiente, «para nada», de haberse marchado. «Es una decisión que tenía 100% clara. Yo estoy muy agradecido al Barça porque allí me he criado. Insisto en que no me arrepiento de nada. Yo quería venir aquí», resaltó.

El hispano-marroquí alabó al barcelonista Lamine Yamal, con quien ha compartido vestuario, del que dijo que «es un grandísimo jugador». «Muy determinante en los partidos. Hizo un Europeo escandaloso. Es un gran futbolista. Espero que no esté acertado», dijo.

### El inicio liguero

El Villarreal está firmando un gran arranque de temporada e Ilias

«Estoy agradecido al Barcelona, pero no me arrepiento. Yo, al 100%, quería venir al Villarreal»

### «Este equipo es capaz de estar arriba y regresar a Europa es un objetivo que tenemos en mente»

Akhomach destacó que, aunque no estuvo durante la pretemporada al estar disputando con Marruecos los Juegos Olímpicos de París 2024, considera que han «mejorado muchas cosas». «Hemos tenido un arranque muy bueno, pero sabemos que esto es muy largo»,

expuso, dando a entender que no pueden bajar la guardia.

«Esta temporada la hemos empezado arriba, pero dos o tres partidos malos te pueden meter abajo, así que tenemos que dar el máximo cada partido», avisó. «El Villarreal tiene un equipo capaz de estar arriba. Acabamos de empezar y llevamos pocas jornadas, pero estar en Europa es un objetivo que tenemos en mente», subrayó.

### La competencia

El joven futbolista explicó que no tiene miedo a la gran competencia que tiene en su puesto dentro de la plantilla y destacó que es positiva par seguir progresando.

«Tener a jugadores como Baena, Yeremy o Pepe es muy positivo. Hace difícil la decisión al entrenador, pero es bueno para el equipo porque nos obliga a darlo todo en cada entrenamiento. La competencia es buena. Debemos demostrar nuestro nivel cada uno y que elija el entrenador», finalizó. ■

### Más datos

### En busca del Mundial 2026

La llegada de Ilias al Villarreal en 2023 le ha servido para dar un giro radical en su carrera internacional. Hasta entonces, era internacional por España sub-16, sub-18, sub-19 y sub-21.

Pero en noviembre del 2023 recibió la llamada de Marruecos, tanto para la absoluta como para la olímpica (sub-23). Ilias escogió el país de sus orígenes, jugando los JJOO de París y logrando el bronce y jugando con la absoluta la fase de clasificación para el Mundial 2026.

42 Deportes

Jueves, 19 de septiembre de 2024 el Periódico Mediterráneo

### Calendario

### Tebas apoya la propuesta de huelga de los futbolistas

DANIEL GÓMEZ ALONSO Madrid

Uno tras otro, muchos actores del fútbol están empezando a alzar la voz y a quejarse públicamente sobre el, a juicio de los futbolistas, «sobresaturado» calendario futbolístico. Tras Dani Carvajal, De Bruyne y Rodri, que apuntó hace dos días a la posibilidad de una «huelga», ahora ha entrado en escena Javier Tebas, quien asegura que «es hora de decir basta».

### Clasificaciones

### LaLiga EA Sports

Partido atrasado de la 3ª jornada (ayer)

### Villarreal CF | Bienvenida a los nuevos fichajes



### La Agrupació de Penyes da la bienvenida a las caras nuevas

La Agrupació de Penyes del Villarreal dio una calurosa bienvenida a los jugadores que se han incorporado este verano a las filas del Submarino. El restaurante El Ceramista, ubicado en el Estadio de la Cerámica, fue el punto de encuentro entre los nuevos futbolistas y la afición, que estuvo representada por 16 peñas oficiales y 200 peñistas.

### Villarreal CF | La cuenta atrás para recibir al líder

# Marcelino perfila la defensa en busca del '0'

El Submarino no deja su portería a cero desde el 14 de mayo y espera detener ante el Barcelona la sangría de goles en contra

ISMAEL MATEU Vila-real

Abortar la sangría de goles en contra es uno de los objetivos a corto plazo de Marcelino García Toral. Pese a que es consciente de que el FC Barcelona no es el rival más indicado para lograrlo, el entrenador del Vi llarreal CF está ultimando la puesta a punto de una zaga que busca el o.

De hecho, el Submarino no mantiene su marco sin encajar desde el pasado 14 de mayo, en la antepenúltima jornada del ejercicio 2023/24, cuando sumaron la victoria en Montilivi en el duelo ante el Girona por 0-1.

Desde entonces, ha disputado siete partidos de Liga, los dos últimos de la pasada campaña y los cinco de esta, encajando 13 goles, unos guarismos nada acorde al nivel del equipo.

Es por ello que Marcelino está trabajando en ajustar la línea defensiva, así como las ayudas de los extremos a los laterales y los pivotes a los centrales.

En cuanto a la actualidad deportiva, Pedraza, aún sin el alta médica, y Kambwala realizaron casi toda la sesión con el grupo. Gerard y Foyth, al margen.■

### Champions League | 1ª jornada

V 1 5 0 1 4 3 10

### El Girona debuta con derrota en el minuto 90 (1-0)

Estreno europeo ante el PSG • El Barça juega en Mónaco (21.00 h) antes de visitar Vila-real

AGENCIAS París / Madrid

20 Valencia

El Girona cedió en el minuto 90 ante el París Saint-Germain (PSG) por culpa de un gol del lateral zurdo portugués Nuno Mendes, cuyo disparo, aparentemente inofensivo, se coló entre las piernas del meta del conjunto catalán, el argentino Paulo Gazzaniga. En su debut histórico en la Liga de Campeones, el equipo catalán neutralizó gran parte del partido al PSG, que, antes del afortunado tanto de Mendes, había contado con tres grandes ocasiones de Ousmane Dembélé (minuto 62), Randal Kolo Muani (82) y Achraf Hakimi (85).

### El Barça, en Mónaco

Vencedor en el amistoso del Trofeo Joan Gamper de hace un poco más de un mes (0-3), el Mónaco recibe esta noche (21.00 horas) a un Barcelona con bajas pero en racha y con ganas de vengarse del joven conjunto monegasco derrotándole a domicilio en su debut en la Liga de Campeones, y antes de visitar La Cerámica en LaLiga para medirse al Villarreal el próximo domingo (18.30). El equipo de Hansi Flick, que afronta el estreno continental en una dinámica inmejorable después de golear al Girona (1-4) y siendo líder en solitario con pleno de victorias en LaLiga, se presenta como un rival a priori superior.

### Debut del Atlético

La Champions es un desafío aún imposible para el Atlético, que inicia hoy frente al Leipzig en el Metropolitano (21.00 horas) un nuevo abordaje al único título que se le resiste y que tanto desvelos provoca al equipo. Julián Álvarez retorna al once para recibir al Leipzig, en detrimento de Sorloth. Además, Rodrigo Riquelme será titular, cuya nueva incursión por el carril zurdo adelantará a Samuel Lino al medio campo y relegará al banquillo a Gallagher.

### Así va la Champions

#### Jornada 12

Villarreal CF

| Juventus-PSV            | 3-1          |
|-------------------------|--------------|
| Young Boys-Aston Villa  | 0-3          |
| Bayern MDinamo Zagreb   | 9-2          |
| AC Milan-Liverpool      | 1-3          |
| Sporting CP-Lille       | 2-0          |
| Real Madrid-Stuttgart   |              |
| Bologna-S. Donetsk      | 0-0          |
| Sparta Praha-Salzburg   |              |
| Celtic-S. Bratislava    |              |
| Club Brugge-B. Dortmund | 0-3          |
| M. City-Inter           | 0-0          |
| PSG-Girona              | 1-0          |
| Estrella Roja-Benfica   | hoy, 18.45 h |
| Feyenoord-B. Leverkusen | hoy, 18.45 h |
| Atalanta-Arsenal        | hoy, 21.00 h |
| Atlético Madrid-Leipzig | hoy, 21.00 h |
| S. Brest-Sturm Graz     |              |
| Mónaco-Barcelona        | hoy, 21.00 h |

|    |                           |            | PT | J | G    | E   | Р   | GF | GC   |
|----|---------------------------|------------|----|---|------|-----|-----|----|------|
|    | Bayern M.                 | <b>▲</b> 3 | 1  | 1 | 0    | 0   | 9   | 2  |      |
|    | Celtic                    | <b>A</b> 3 | 1  | 1 | 0    | 0   | 5   | 1  |      |
| L  | B. Dortmund               | <b>▲</b> 3 | 1  | 1 | 0    | 0   | 3   | 0  |      |
|    | Aston Villa               | <b>A</b> 3 | 1  | 1 | 0    | 0   | 3   | 0  |      |
|    | Sparta Praha              | <b>▲</b> 3 | 1  | 1 | 0    | 0   | 3   | 0  |      |
| i. | Real Madrid               | <b>▲</b> 3 | 1  | 1 | 0    | 0   | 3   | 1  |      |
|    | Juventus                  | <b>▲</b> 3 | 1  | 1 | 0    | 0   | 3   | 1  |      |
| 1. | Liverpool                 | <b>▲</b> 3 | 1  | 1 | 0    | 0   | 3   | 1  |      |
| ). | Sporting CP               | • 3        | 1  | 1 | 0    | 0   | 2   | 0  |      |
| 0. | PSG                       | • 3        | 1  | 1 | 0    | 0   | 1   | 0  |      |
| 1. | Inter                     | • 1        | 1  | 0 | 1    | 0   | 0   | 0  |      |
| 2  | M. City                   | • 1        | 1  | 0 | 1    | 0   | 0   | 0  |      |
| 3. | S. Donetsk                | • 1        | 1  | 0 | 1    | 0   | 0   | 0  |      |
| 4. | Bologna                   | • 1        | 1  | 0 | 1    | 0   | 0   | 0  |      |
| 5. | Sturm Graz                | • 0        | 0  | 0 | 0    | 0   | 0   | 0  |      |
| 6. | Arsenal                   | • 0        | 0  | 0 | 0    | 0   | 0   | 0  |      |
| 7. | RB Leipzig                | • 0        | 0  | 0 | 0.   | 0   | 0   | 0  |      |
| 8. | Mónaco                    | • 0        | 0  | 0 | 0    | 0   | 0   | 0  |      |
| 9. | Atalanta                  | • 0        | 0  | 0 | 0    | 0   | 0   | 0  |      |
| 0  | .At. Madrid               | • 0        | 0  | 0 | 0    | 0   | 0   | 0  |      |
| 1. | B. Leverkusen             | • 0        | 0  | 0 | 0    | 0   | 0   | 0  |      |
| 2. | Benfica                   | • 0        | 0  | 0 | 0    | 0   | 0   | 0  |      |
| 3. | S. Brest                  | • 0        | 0  | 0 | 0    | 0   | 0   | 0  |      |
| 4  | .Feyenoord                | • 0        | 0  | 0 | 0    | 0   | 0   | 0  |      |
| 5. | Crvena zvezda             | 0          | 0  | 0 | 0    | 0   | 0   | 0  | 12.5 |
| 6  | . Barcelona               | 0          | 0  | 0 | 0    | 0   | 0   | 0  |      |
| 7. | Girona                    | 0          | 1  | 0 | 0    | 1   | 0   | 1  |      |
| 8  | Stuttgart                 | 0          | 1  | 0 | 0    | 1   | 1   | 3  |      |
| 9  | .PSV                      | 0          | 1  | 0 | 0    | 1   | 1   | 3  |      |
| 0  | .AC Milan                 | 0          | 1  | 0 | 0    | 1   | 1   | 3  |      |
| 1  | Lille                     | 0          | 1  | 0 | 0    | 1   | 0   | 2  |      |
| 17 | Salzburg                  | 0          | 1  | 0 | 0    | 1   | 0   | 3  |      |
| M. |                           |            |    |   | 200  | 1   | 0   | 3  | 175  |
|    | Club Brugge               | 0          | 1  | 0 | 0    | 3.1 | U   | 3  | -    |
| 3. | Club Brugge<br>Young Boys | 0          | -  | 0 | 0    | 1   | 0   | 3  |      |
| 3. |                           |            | 1  | - | 2.31 | _   | 77. |    |      |

### Próxima jornada (1-2 octubre)

Ronda extra

A Pase directo a octavos

| Salzburg-S. Brest      | M. 18.45 h |
|------------------------|------------|
| Stuttgart-Sparta Praha |            |
| Barcelona-Young Boys   |            |
| B. Leverkusen-AC Milan | M. 21.00 h |
| B. Dortmund-Celtic     | M. 21.00 h |
| Inter-Crvena zvezda    | M. 21.00 h |
| PSV-Sporting CP        | M. 21.00 h |
| S. Bratislava-M. City  |            |
| Arsenal-PSG            |            |
| Girona-Feyenoord       | X. 18.45 h |
| S. Donetsk-Atalanta    | X. 18.45 h |
| Aston Villa-Bayern M   | X. 21.00 h |
| Benfica-At. Madrid     | X. 21.00 h |
| Dinamo Zagreb-Mónaco   | X. 21.00 h |
| Lille-Real Madrid      | X. 21.00 h |
| Liverpool-Bologna      |            |
| RB Leipzig-Juventus    |            |
| Sturm Graz-Club Brugge | X. 21.00 h |

Deportes | 43 el Periódico Mediterráneo Jueves, 19 de septiembre de 2024

### CD Castellón | Uno de los 'hombres fuertes' de Dick Schreuder

## La 'liberación' de Jesús de Miguel en el Castellón

Los dos goles marcados ante el Almería le sirvieron para romper una racha de 12 partidos sin ver puerta y le abrieron paso en el 'once de la jornada' en Segunda

YOLANDA PERIS Castellón

Jesús de Miguel (27 años) no había perdido la confianza. Ni le daba demasiadas vueltas al tema. El delantero madrileño del CD Castellón estaba tranquilo y sabía que, tarde o temprano, el gol volvería a sus botas. Nunca evitó hablar de la sequía que parecía perseguirle desde el curso pasado en Primera Federación y tampoco se amilanó cuando le llegaron algunas críticas desde la grada por las ocasiones fallidas este curso. Él espero su oportunidad, con calma, y esta llegó el pasado lunes en el encuentro en el Estadio Juegos del Mediterráneo.

### Titular

El futbolista albinegro, titular en las cinco jornadas disputadas hasta la fecha en Segunda División, se erigió en uno de los tantos protagonistas orelluts de la goleada ante la UD Almería a domicilio al anotar dos de los cinco goles que el Castellón endosó a los almerienses.

Fue en los minutos 69 y 82 cuando De Miguel batió a Maximiano y puso fin a una racha sin ver puerta que arrastraba desde el mes de marzo. Concretamente desde el partido contra el Madrid Castilla de la jornada 29, en la que los orelluts superaron al conjunto dirigido por



Jesús de Miguel hace el símbolo de la victoria ante la UD Almería.

Raúl González Blanco por 0-2.

En aquel choque, Demi anotó un tempranero tanto en el minuto 9 que, posteriormente, redondeó Douglas Aurélio con el 0-2 definitivo. Pero, desde entonces, el futbolista madrileño entró en sequía. Siete partidos de la fase regular en el grupo 2 de Primera Federación sin marcar, más los dos de la eliminatoria entre campeones ante el Deportivo y los cuatro primeros enfrentamientos de esta campaña 2024/25 en la categoría de plata.

«Es un orgullo poder meter dos goles con el Castellón y en Segunda

División mucho más. Era una cuestión de acierto y ante el Almería estuvimos contundentes en las áreas y conseguimos marcar cinco goles en un campo muy difícil y contra un muy buen rival», subrayó el delantero albinegro.

### El aval de Dick

Avalado en todo momento por su entrenador, Dick Schreuder, que insistió por activa y por pasiva que Demi iba a ser

### En el grupo de bigoleadores

Con sus goles ante el Almería, De Miguel (2) y Suero (1) - ya había marcado ante el Cádiz- ya son bigoleadores de Segunda. Un grupo en el que están Nico Melamed y Luis Suárez (Almería); Curro y Álex San Cristóbal (Burgos); Rubén Alcaraz y Chris Ramos (Cádiz); Antonio Casas y Ander Yoldi (Córdoba); Roger Brugué y Carlos Álvarez (Levante); Dioni y Antoñito (Málaga); Panichelli (Mirandés); Ilyas Chaira (Oviedo); Jauregi (Racing Ferrol); Aranay Michelin (Racing Santander); Campuzano (Sporting de Gijón) y Francho (Zaragoza).

siempre su delantero titular, el futbolista madrileño logró con los dos tantos frente al Almería, además de respirar algo más aliviado, abrirse paso en el once de la jornada 5 en Segunda División escogido por La-Liga. «Es nuestra filosofía y el míster nos la inculcó desde el año pasado. Tratamos de ponerla en práctica y ante el Almería nos salió a la perfección», apostilló.

De Miguel comparte alineación en esta ocasión con el portero Gäetan Poussin (Zaragoza); los defensas Michelín (Racing de Santander), Einar Galilea (Málaga) y Matos (Cádiz); los centrocampistas Álvarez (Levante), Colombatto (Oviedo), Nolaskpain (Eibar), Fernández (Elche) y Cristian Carracedo (Córdoba); y el también delantero Álex Sancris (Burgos).

### Tercer doblete en albinegro

El conseguido ante el Almería el pasado lunes, es el tercer doblete de De Miguel vistiendo la camiseta del Castellón desde su llegada al equipo de la capital de la Plana en febrero de 2023. Los dos anteriores los había conseguido en la jornada 3 de la pasada temporada ante el Intercity, en la victoria en el estadio Castalia por 3-1; y en la jornada 12, en la goleada a domicilio ante el Recreativo de Granada (0-3).

> Frente a los alicantinos, el delantero madrileño marcó dos tantos en apenas tres minutos, exactamente en el 50 y 53, si bien en el duelo ante el filial del club granadino fue el encargado de abrir el marcador en el minuto 14 y cerró el encuentro con el último tanto en el 32.

Este domingo Demi tiene ante sí la oportunidad de seguir marcando y hacerlo, nada más y nada menos, que ante uno de los actuales colíderes de Segunda, el Racing de Santander.

new travel

azulmarino

### Confía tu viaje en nosotros





TURISMO COSTA PENINSULAR, TURISMO COSTA INSULAR Y TURISMO DE ESCAPADA

**INICIO DE VENTAS COMUNIDAD VALENCIANA**  **ACREDITADOS** 

MÁS VIAJES 25 SEPTIEMBRE

**SEPTIEMBRE** 

### **ACREDITADOS**

Podrá reservar un viaje a partir de la fecha que se indica en su carta de acreditación a partir de las 09:00h (08:00h en Canarias), eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles.

### **MÁS VIAJES**

Podrá reservar más viajes siempre que haya plazas vacantes a partir de dos días laborables después del inicio de las ventas de su comunidad.

900.373.610 azulmarino.com

Consulte condiciones. WORLD 2 MEET CORPORATE S.L.U.c/ General Riera, 154 07010 Palma, NIF: B01694579 LICENCIA: AVBAL-772

44 Deportes

Jueves, 19 de septiembre de 2024 el Periódico Mediterráneo

Club Atletismo Playas de Castellón



El equipo sub-20 del Facsa Playas de Castellón logró el título de campeón de Europa sub-20 en el 2023.

### Atletismo | Campeonato de Europa de clubs sub-20 DNA

# El Facsa Playas quiere reeditar la gloria sub-20

Primera competición del ejercicio para los playeros este fin de semana, en puja con Noruega y Portugal por el oro en la ciudad lusa de Pombal

ISMAEL MATEU Castellón

Llega la hora de la verdad. Tras el parón veraniego, el Facsa Playas de Castellón regresa a la actividad con el arranque de la temporada competitiva 2024/25 con nada menos que el Campeonato de Europa de clubs sub-20 en formato DNA (Dynamic New Athletics), que se celebrará el próximo fin de semana en Pombal (Portugal).

Los atletas del conjunto playero llegan a esta competición con la responsabilidad de defender el título de campeones continentales que cosecharon el año pasado en Roma (Italia), y con el objetivo de subir al podio luchando por el oro con los noruegos y portugueses. El evento reunirá a los mejores conjuntos europeos de categoría sub-20, que se citarán en las semifinales del sábado en busca de la final del domingo, en un formato mixto implantado hace unos años.

### El desenlace

La competición se decidirá con un relevo mixto de 600-400-200-800 metros, que en el caso del Facsa Playas de Castellón estará liderado por la finalista mundial de su categoría Marta Mitjans, que defenderá los 600 metros, el veloz José Miguel Pons en los 400 metros, Ariadna Montalbán en los 200 metros y Alejandro Ríos en la última posta de 800 metros.

### Las pruebas

Previamente se disputarán 10 pruebas que darán ventaja en el relevo mixto y en ellas estarán presentes atletas como el internacional Anthony Yunier en la longitud y los medallistas nacionales Elsa Badal y Daniel Sebastián, a escena en las vallas cortas.

Inés Gómez será la encargada de cubrir los 100 metros lisos, mientras que Daniel Jarabo lo hará en los 200 y Carla Jiménez en los 800. Alejandro Guerra completará las filas del equipo verde en las carreras individuales disputando los 400 vallas, mientras que el 4x400 mixto estará compuesto por Sergio Callado, Adrián Gómez, Julia García y Berta Clavera.

#### Los concursos

Y en cuanto a los concursos, Inés Safont estará en el lanzamiento de peso, mientras que Elena Corella e Íker Moreno participarán en la altura y la jabalina respectivamente, todos compitiendo con un nuevo formato basado en los enfrentamientos cara a cara por rondas y la eliminación sucesiva de atletas.

La primera competición oficial de la temporada supone otro gran desafío para el Facsa Playas de Castellón, acostumbrado a mandar en la élite de este deporte desde hace bastantes años. ■

### **Baloncesto**

### «El Amics es un equipo con un juego rápido y muy alegre», avanza Álvaro

YOLANDA PERIS Castellón

Álvaro Martínez terminó la temporada pasada en una gran momento de forma y fue uno de los jugadores clave para que el Amics Castelló consiguiera la permanencia en LEB Oro (ahora Primera FEB). Casi sin hacer ruido y sin desplegar un juego espectacular, ofreció un gran rendimiento en la pista en todas las facetas y ahora pretende seguir creciendo en las filas del club castellonense.

«Va a ser una temporada dura, pero la verdad es que nos veo bastante bien. Somos un equipo que tiene un juego bastante rápido y alegre, y creo que este tipo de juego nos va a ayudar a luchar contra esos equipos tan fuertes», expuso. «Pienso que vamos a desempeñar un buen papel dentro de la competición, y poco a poco se irán viendo los resultados», avanzó el alero de Zaragoza, quien destacó que el Amics es «de los pocos equipos de Primera FEB que de momento están invictos en esta pretemporada».

### Juegos Paralímpicos



### Recepción en Castelló a la nadadora Ariadna Edo

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, acompañada de la concejala de Deportes, Maica Hurtado, recibieron a la castellonense Ariadna Edo tras su paso por los Juegos Paralímpicos de París, donde compitió en la modalidad de natación adaptada. Tanto la primera edila como la concejala de Deportes felicitaron a la nadadora, única representante de la provincia en los Juegos Paralímpicos, por sus logros deportivos y le trasladaron el orgullo que sienten por tener a una gran deportista que demostró su valía en París con un diploma olímpico.

### Vóley-playa



### El mejor vóley-playa, en marcha en la arena del Grau

La playa del Planetario de Castelló acoge toda esta semana el Futures femenino y el Tres Estrellas CNVP masculino de vóleyplaya, pruebas que servirán de antesala al tomeo Wevza masculino en el que la próxima semana rendirán un merecido homenaje al jugador Pablo Herrera. El castellonense, todo un referente en este deporte, se retirará como jugador profesional precisamente en este torneo, donde competirá junto a Adrián Gavira. Además, del 26 al 29 también se celebrará en la misma playa el Tres Estrellas CNVP femenino. el Periódico Mediterráneo Jueves, 19 de septiembre de 2024

Deportes | 45

### Deporte adaptado

# El RCN Castellón se prepara para 'Un mar para todos'

El encuentro, que se celebra este sábado, incluirá un bautismo de mar, una exposición de modelismo naval y una muestra de vehículos y bicis adaptadas

YOLANDA PERIS Castellón

Las instalaciones del Real Club Náutico de Castellón ya están preparadas para acoger este sábado la decimosexta edición del encuentro Un mar para todos, con la participación de personas con discapacidad y sus familias llegadas de asociaciones y centros docentes de toda la provincia de Castellón.

Los presidentes de Cocemfe Castelló y del RCN Castellón, Ximo Nebot y Manuel Vidal, respectivamente, así lo confirmaron ayer durante la presentación del evento, en el que mostrarán cómo «las personas son capaces de superar todas las barreras físicas y psicológicas» con el deporte.

La jornada se desarrollará entre las 9.30 y las 17.00 horas, con un sistema rotativo de forma que ningún participante deba esperar entre las distintas actividades, al margen de su grado de discapacidad. Habrá tres tumos de una hora y media para permitir la participación en las distintas acciones, que incluirán un bautismo de mar, con embarcaciones de socios del RCN Castellón, y una exposición de la embarcación patrullera de la Guardia Civil, así como la embarcación de Salvamento Marítimo, otra de Cruz Roja Española, un equipo de salvamento perteneciente a los bomberos y equipos de la Unidad Militar de Emergencias, así como una muestra de vehículos y bicicletas adaptadas que aportará para la cita Cocemfe Castelló.

Una exhibición de Star Wars y superhéroes a cargo de Obi-Wan (Valencia) dará paso a un almuerzo. Además, habrá una exposición de modelismo naval y el encuentro

La jornada se desarrollará entre las 9.30 y las 17.00 horas en el entorno del RCN Castellón

culminará con una comida, que recuperan tras las ediciones marcadas por la pandemia del covid.

El director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, que acompañó a los organizadores en la presentación de expuso. Precisamente por motivo, es tan especial esta jo da para el RCN de Castellón y tobién para Cocemfe Castelló.

ayer en el RCN Castellón, puntualizó que es en actividades como esta «donde la palabra social adquiere toda su dimensión» y felicitó «a quienes la hacen posible». Asimismo, la concejala de Bienestar Social y Deportes de Castelló, Maica Hurtado, calificó el encuentro como «un referente de la inclusión a través de los deportes náuticos». Y, finalmente, la delegada del Consell en Castellón, Susana Fabregat, calificó Un mar para todos como «una experiencia transformadora». «Debemos recordar que para algunos participantes se trata de la primera vez que tienen el mar a su alcance», expuso. Precisamente por este motivo, es tan especial esta jornada para el RCN de Castellón y tam-

Gabriel Utiel



Las instalaciones del Real Club Náutico de Castellón acogieron la presentación del XVI encuentro 'Un mar para todos' que se celebrará el sábado.

### Motociclismo



Sergio García Dols.

### Sergio García llega «muy motivado» a la segunda cita en Misano

Y. P. DUMONT Castellón

Sergio García Dols llega bastante recuperado al Gran Premio Pramac dell'Emilia-Romagna de este fin de semana. El piloto de Burriana, que cedió el liderato en Moto2 hace un par de semanas en detrimento de su compañero en el MTHelmets-MSi, el japonés Ai Ogura, no ha superado al 100% los problemas en su hombro, pero se siente «preparado» para «subir a la moto y disfrutar».

«Estoy con muchas ganas de llegar al segundo Gran Premio en Misano porque, después de algunas carreras con mala suerte y alguna lesión, llego muy motivado. No estoy al 100%, pero estoy mejorando mucho, así que vamos estar listos para darlo todo en la pista durante este fin de semana», confiesa el burrianense.

Las carreras del Gran Premio Pramac dell'Emilia-Romagna se disputarán el domingo a las 10.00 horas (Moto3), 11.15 (Moto2) y 13.00 (MotoGP) para no solaparse con la Fórmula Uno.■



### Profesorado en la Comunitat

La sala considera que no se puede anular un acuerdo hasta su aplicación • Stepv pide la contratación de casi 2.000 refuerzos pendientes

### El TSJCV avala la ampliación de docentes del Botànic anulada por Educación

LLUÍS PÉREZ València

El gobierno del Botànic (ya en funciones) firmó un acuerdo en la Mesa Sectorial para la ampliación de la plantilla del profesorado en 5.000 docentes. Una medida que el actual Consell anuló el pasado mes de mayo. Ahora, tras el recurso de dos sindicatos, la sección segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) suspende «cautelarmente» la anulación del mismo y da validez al acuerdo y, por tanto a la plantilla ampliada, al considerarla como la «norma vigente».

Sin entrar a valorar la plantilla acordada, el tribunal resuelve en contra de la denuncia de la Generalitat a sí misma y, también, en contra de la instrucción del pasado mes de junio, mediante la cual se ha articulado la plantilla para el curso 2024-2025. Considera que para su nulidad, la Abogacía de la Generalitat no ha aportado la correspondiente «resolución judicial o administrativa». Del mismo modo, estima no ha-

berse presentado una impugnación que cuestione la legalidad del acuerdo que el Botànic firmó ya en funciones en mayo de 2023.

De hecho, la sentencia considera que la instrucción del actual Consell, impulsada por la Dirección General de Personal Docente de Educación, podría ser «manifiestamente extemporánea» conforme al artículo 38 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que regula los pactos y acuerdos de las mesas de negociación en la función pública. Allí se estipula que los acuerdos entre los sindicatos y la Administración no se pueden denunciar hasta que no estén totalmente implementados.

### «Salvaguardar» el acuerdo

El TSJCV, asimismo, cree adecuado «salvaguardar» el acuerdo con la aplicación de la normativa al considerarlo de interés público. Mediterráneo consultó ayer a la Conselleria de Educación su postura frente a la resolución que ha tomado ahora el tribunal. Desde el departamento, se emplazaba al estudio del fallo para posicionarse al respecto, aunque después se pronunció sobre este asunto el



Manifestación en la huelga educativa del pasado mayo por las calles de Castelló.

### Oposición

### Aplaude el fallo del tribunal

Compromís aplaudió ayer la resolución por impedir «los recortes del profesorado» decididos por Mazón como «castigo a la comunidad educativa por la huelga de hace unos meses». Además, defendió el aumento de 15.000 docentes durante sus ocho años de gestión.

Defienden el acuerdo logrado por la anterior consellera Raquel Tamarit por articular «plantillas dialogadas y consensuadas» con el objetivo de ampliar los docentes hasta una cifra de 20.000.

president Carlos Mazón en su intervención en Les Corts.

Esa es justamente la demanda de Stepv al departamento de José Antonio Rovira: la contratación de los casi dos millares de profesionales pendientes y que este año no se han incorporado a la educación pública. Alcanzaría a todos los niveles: desde las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Especial y hasta la Educación de Personas Adultas.

### Déficit de 1.900 docentes

El sindicato exige, también, la dimisión del secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, y de la directora general de Personal, Sonia Sancho, por ser conscientes de impulsar una denuncia «ilegal». «Los dos responsables estaban avisados de la ilegalidad al presentar la denuncia sin haberse aplicado totalmente el acuerdo», defienden en un comunicado. Y arremeten contra la gestión del Partido Popular al asegurar que es la segunda vez que los gobiernos populares «cometen ilegalidades flagrantes» que incumplen normativas de rango superior; esta vez, además, «en base a argumentos superfluos que en ningún caso justificaban la denuncia de los acuerdos».

Gabriel Utiel

Por último, Stepv anunció la proposición de una adenda para mantener algunas de las pocas mejoras incorporadas a la última instrucción tramitada por el Consell. Estas afectan, principalmente, a los centros de Educación Infantil de o a 3 años, la gratuidad del cual ha sido uno de los grandes anuncios del gobierno de Mazón para el curso actual. Desde el sindicato, los valoran «positivamente» y reconocen que no estaban contempladas en el acuerdo con el Botànic. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, indicaba entonces que el acuerdo suscrito por el Gobierno anterior «hipotecaba al nuevo Gobierno, ya que implicaba una acción para toda la legislatura y no se pueden comprometer las políticas de un nuevo equipo». ■

El president de la Generalitat responde a Joan Baldoví, síndic de Compromís, que su gobierno dará cumplimiento a la suspensión cautelar de la denuncia presentada en mayo

### Mazón avanza que acatarán la decisión judicial y que el Consell cumplirá con los acuerdos

A.E. València

El Consell dará cumplimiento a la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), que ha suspendido cautelarmente la denuncia de la Generalitat valencia-

na de los acuerdos suscritos por el anterior ejecutivo con los sindicatos en junio de 2023 en la Mesa Sectorial de Educación, así como las instrucciones aprobadas en junio de este año para la definición de las plantillas de profesorado.

El president de la Generalitat,

Carlos Mazón, aseguró en su intervención en Les Corts, en el Debate de Política General en respuesta al síndic de Compromís, Joan Baldoví, que le parece bien que se tomen medidas cautelares cuando un asunto está sub iudice, y manifestó que, aunque no ha teni-

do tiempo de leer la resolución judicial, el Consell «cumplirá». Y eso será lo contrario a lo que hizo el Botànic, dijo, que tuvo «más de 50 resoluciones contra la libertad educativa y se las saltaron».

El Tribunal considera en su resolución que no está constatada la

«El Botánic tuvo más de 50 resoluciones contra la libertad educativa y se las saltaron», defiende

pretendida nulidad de aquellos acuerdos, pues no se ha aportado por la Abogacía de la Generalitat valenciana «resolución judicial o administrativa» que así lo declare.

Los autos pueden ser recurridos en reposición y, en el caso de que devengan firmes, serán publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). ■

el Periódico Mediterráneo Jueves, 19 de septiembre de 2024 Sociedad | 47

### Cine

Isaki Lacuesta y su leyenda de Los Planetas lucharán por llegar a la gala de los premios de Hollywood, que será el próximo 2 de marzo

## 'Segundo premio'

### representará a España en los Oscar

QUIM CASAS Barcelona

La película sobre la leyenda de Los Planetas realizada por Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez, Segundo premio, ha sido la elegida por la Academia de Cine para representar a España en los Oscar de 2025 en la categoría de mejor película internacional. La terna de preseleccionadas la completaban Marco y La estrella azul. Ahora empieza la carrera de las short list hasta llegar a la ceremonia del 2 de marzo del próximo año.

Lo primero que puede desprenderse de esta decisión es que algunos paradigmas están cambiando entre los académicos a la hora de emitir sus votos. Segundo premio es un filme muy personal en el que Lacuesta y Rodríguez exploran lo que hay de realidad y lo que hay de leyenda en la andadura del grupo Los Planetas.

La película contempla la gestación y grabación en 1998 de su tercer álbum, Una semana en el motor de un autobús, así como la relación de amistad entre los dos líderes de banda y la influencia que ejercía de un modo u otro la primera bajista del grupo, que acababa de dejar entonces Los Planetas. El disco cambió la filosofía de la escena independiente española, pero como se asegura desde los títulos de crédito iniciales, esta no es una película sobre Los Planetas. Nada de biopic ortodoxo, si no, una propuesta en todo momento singular.

La primera reacción de Lacuesta ante la decisión de la academia es que «le da un impulso a la segunda vida que puede tener la película», una segunda vida muy activa, como el propio segundo premio, ya que después de haber ganado la Biznaga de Oro al mejor filme y los premios de dirección y montaje en Málaga, y de su estreno en salas comerciales, la cinta sigue de certamen en certamen y desde anoche está disponible en Movistar Plus+. ■

### Macrojuicio en Francia

La víctima de las violaciones de Mazan vuelve a declarar ante el Tribunal de Aviñón

## Gisèle Pelicot: «Son unos degenerados, no hay perdón»

LETICIA FUENTES

Gisèle Pelicot se volvió a poner ayer frente al Tribunal de Aviñón, pero esta vez de forma muy diferente a las anteriores, donde parecía derrumbarse por momentos. Esta vez habló alto y claro en su declaración en el macrojuicio que se celebra contra su exmarido Dominique Pelicot, acusado de haberla drogado durante 10 años para que decenas de hombres la violaran: «Desde que es-

toy en esta sala me he sentido humillada. No se ha dejado de hablar de cuánto tiempo me violaron. ¿Acaso la violación es cuestión de tiempo?», decía enfadada nada más subirse al estrado. Aludía a cómo la han hecho sentir algunas de las preguntas y palabras del tribunal y apuntaba a que parecía que la culpable era ella y no los agresores. «Me tacharon de alcohólica. Afirmaron que estaba en tal estado de ebriedad que soy cómplice», les afeó, añadiendo: «Para mí son degenerados. No hay perdón». ■

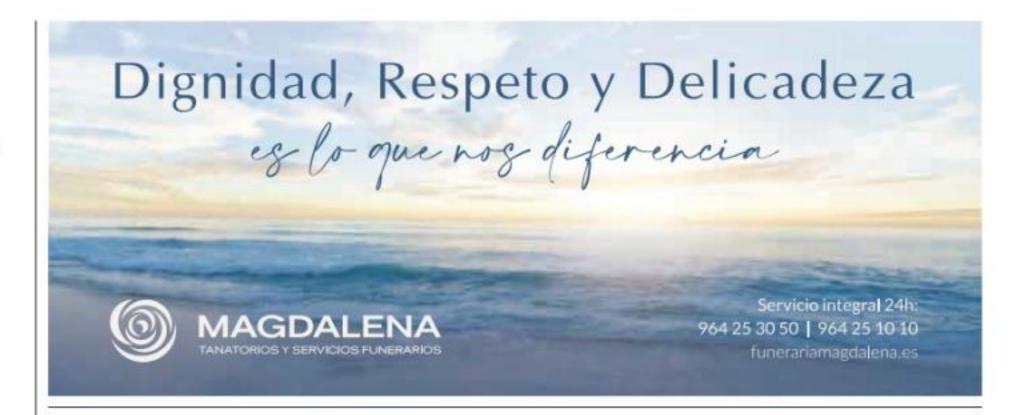

### †D. Manuel Moragrega Martinez

CARPINTERO

Que falleció el día 18 de septiembre de 2024, a los 87 años de edad. Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica de Su Santidad.

D.E.P.

Su esposa, Da Joaquina Porcar Climent; hijas, Joaquina y Cristina; nietos, Ivana y Teo; hermanos, Ana María y Vicente; cuñados, Juan y Mari Carmen; sobrinos y demás familia. Al comunicar a sus amistades tan dolorosa pérdida, les ruegan le tengan presente en sus oraciones y asistan al acto de sus exequias fúnebres tendrán lugar HOY jueves día 19, a las ONCE de la MAÑANA, en la parroquia Santo Tomás de Villanueva de Castellón.

Castellón, 19 de septiembre de 2024

Velatorio en Nuevo Tanatorio. Av. Hermanos Bou, 251. Tel. 964 28 22 22. Castellón. Nuevo Tanatorio/Funeraria Blay. nuevotanatorio@nuevotanatorio.com





48 | Sociedad Jueves, 19 de septiembre de 2024 el Periódico Mediterráneo

### FORO ENERGÍA ODS 7 - Energía limpia y accesible

## El sector reivindica la soberanía energética de la Comunitat Valenciana

Numerosos expertos del ámbito energético valenciano desgranan el potencial de las renovables en la segunda edición del Foro de Energía, organizado por Levante-EMV, Información y **el Periódico Mediterráneo** 

J. VIDAGAÑ, C. GARCÍA Y J. BARTUAL València

La auspiciada transición energética y la búsqueda de nuevos tipos de fuentes de energía sostenibles que contribuyan a acelerar la descarbonización de la economía centraron los debates y ponencias en la segunda edición del Foro de Energía en la Comunitat Valenciana, organizado por Levante-EMV, Información y el Periódico Mediterráneo, con la colaboración de Statkraft, Grupo Gimeno, Iberdrola, Endesa, X-ELIO, PreZero, Genia, Grenergy, Valfortec, Matteco y bp, en la que los distintos actores insistieron en la reivindicación de la soberanía energética de la Comunitat Valenciana.

La sede de la Fundación Bancaja en València acogió ayer este acto que estuvo moderado por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, y que contó con la participación de representantes de la administración pública y del sector privado ligados al ámbito energético. El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, fue el encargado de inaugurar la jornada y lo hizo declarándose abiertamente «independentista» a nivel energético: «Nuestra soberanía energética es indiscutible. Tenemos la capacidad y vamos a por ello».

El líder del Consell valoró las fortalezas de la Comunitat Valenciana para avanzar en la transición energética: «No podemos desaprovechar la oportunidad de reforzar esta industria y que la Comunitat Valenciana lidere el cambio energético». En este sentido, destacó la creación de un hub de empresas industriales en materia de energía renovable, «de la que pronto tendremos muy buenas noticias», y la construcción de la mayor empresa de hidrógeno verde en España, que se ubicará en Castelló.

Tras la apertura institucional se celebró la primera mesa redonda, que versó sobre la situación actual de las nuevas energías en la Comunitat Valenciana y que estuvo moderada por el director del periódico Información, Toni Cabot. En ella participaron el presidente de Avaesen, Marcos Lacruz; el presidente del Clúster de la Energía CV, Ricardo



Toni Cabot, Juan R. Gil, Nuria Montes, José Luis Valencia, Carlos Mazón, Vicente Martínez, Enrique Simarro y Silvia Tomás, ayer en el Foro de Energía.

«La energía es un concepto global que involucra todos los modelos de negocio. Nuestra estrategia es multisectorial»

GUILLERMO BERLANGA, GRUPO GIMENO

«Estamos en un proceso de transformación con el objetivo de alcanzar las emisiones netas cero en el año 2050, o antes»»

ESTRELLA JARA GALÁN, BP

«Las centrales hidroeléctricas de bombeo son el complemento ideal de la energía solar y la energía eólica»

JOSÉ NAVARRO, IBERDROLA

«Se han autorizado 1.078 megavatios de proyectos de renovables, multiplicando por diez lo que teníamos»

MANUEL ARGÜELLES, GENERALITAT VALENCIANA

Romaguera; y el representante del Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería Energética de la Universitat Politècnica de València (UPV), David Ribó.

Prácticamente todos los ponentes coincidieron en el análisis: hay que aprovechar la oportunidad de las renovables y que la Administración remeen el mismo sentido. «Es la última oportunidad que tiene la Comunitat Valenciana para ponerse en sintonía con las políticas europeas», anunció Lacruz, a lo que Romaguera profundizó: «El principal problema es la tramitación de expedientes». Por su parte, Ribó puso énfasis en un modelo que beneficie a toda la sociedad. «Tenemos que correr con las renovables mientras levantamos la vista para ver hacia dónde vamos».

A continuación fue el tumo de las ponencias a cargo de voces autorizadas como el director de I+D+i y Mejora Continua de Grupo Gimeno, Guillermo Berlanga, quien abordó el papel de la transición energética como palanca de crecimiento en la compañía a través de su estrategia multisectorial: «Nuestros pilares son el desarrollo del biogás, la fotovoltaica, el hidrógeno, generar CO<sub>2</sub> de forma pura o la innovación».

Tras él intervino la Head of Communications & External Affairs de bp, Estrella Jara Galán, quien señaló que el objetivo de la compañía es «alcanzar las emisiones netas cero en el año 2050, o antes».

Estrella Jara identificó los biocombustibles, el hidrógeno verde y la electrificación como los tres grandes motores de crecimiento en la estrategia de descarbonización de bp. «En los últimos años hemos multiplicado por diez la inversión en estos tres pilares y tenemos el objetivo de alcanzar el 50% en 2030», expuso en el foro.

En tercer lugar participó el José Navarro, responsable de Mantenimiento Generación Mediterráneo de el Periódico Mediterráneo Jueves, 19 de septiembre de 2024 Sociedad | 49

### ENERGÍA LIMPIA Y ACCESIBLE 🎉

INFORMACIÓN Mediterráneo Gimeno pre x-ELIO 45000



### «Las energías renovables son la solución a los problemas del sector primario»

GUILLERMO ROTH DAMAS, STATKRAFT

«Estamos gestionando instalaciones con producción de biometano desde hace más de 9 años»

JAVIER CEPEDA GONZÁLEZ, PREZERO

Iberdrola, quien realizó una ponencia sobre las centrales de bombeo, «el complemento perfecto a la solar y la eólica», sostuvo. Navarro expuso el ambicioso plan de expansión de esta energía renovable, con cinco nuevas plantas futuras.

La primera parte de la jornada finalizó con la ponencia institucional del director general de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, Manuel Argüelles, quien expuso los planes de su departamento que han permitido «controlar la bomba» heredada por el bloqueo de tramitación de expedientes y encauzar el futuro: «Hemos creado un marco legal amable y actualizado, y esta comunidad ahora también es amable con los proyectos estratégicos porque necesitan energía». Aseguró que se han autorizado ya 1.078 megavatios, «multiplicando por diez lo que teníamos cuando llegamos». E hizo autocrítica con el sector «porque necesitamos comunicar mejor los beneficios para la sociedad de las renovables».

### Nuevas oportunidades

La jornada se reanudó tras una breve pausa con la intervención del subdirector de Statkraft en España, Guillermo Roth Damas, quien centró su discurso en las energías verdes y el sector primario. De esta manera, Roth señaló el conjunto de oportunidades que suponen las renovables, como son mitigar el cambio climático o la soberanía alimentaria y energética, entre otras. «Son la solución a sus problemas. Hay que ayudar al sector primario a que desplace el consumo de combustibles fósiles y a controlar el coste energético», defendió.

Tras ello tuvo lugar la segunda mesa redonda, en la que se analizaron las nuevas energías y las claves para la atracción de empresas. Moderada por el director de LevanteEMV, José Luis Valencia, contó con la participación de José Vicente Anaya, alcalde de Ayora; Antonio Moset, responsable de Operación y Mantenimiento Solar de Endesa; Fidel Roig, CEO de Valfortec; y Pablo Otín, CEO de Grenergy.

Gran parte de la charla versó en tomo al cierre anunciado de la central nuclear de Cofrentes. «Sí, desgraciadamente, cierra la central en 2030, vamos a tener un problema para abastecernos de energía», recalcó Anaya; sin embargo, el resto de ponentes coincidieron en señalar que existen soluciones para sustituirla con otras fuentes de energía. «Soluciones hay y pasan por las energías renovables y el almacenamiento», apuntó Pablo Otín, algo a lo que se sumó Fidel Roig: «Las empresas tenemos capacidad y experiencia para hacerlo». Por su parte, Antonio Moset indicó que «hay un mercado de autoconsumo que es fundamental, es una necesidad».

La última ponencia estuvo a cargo del gerente de Energía de PreZero, Javier Cepeda González, quien analizó la valorización energética de 
los residuos. «Es una alternativa real. No es el futuro, es ya una realidad. 
Nosotros estamos gestionando instalaciones con producción de biometano desde hace más de nueve años y 
los datos del año pasado revelan que 
generamos unos 900 gigavatios, esto es, la energía que consume una 
ciudad como Castelló», señaló.

La jornada finalizó con una terceramesa redonda moderada por Ángel Báez, director de **el Periódico Mediteráneo**, que se centró en el impulso del hidrógeno verde y el biometano. En ella participaron José Manuel Sanchis, responsable de Comunicación y Márketing de Matteco; Guillermo Alomar, Senior Advisor de Baleària; Gabriel Butler, CEO de Genia Bioenergy; e Ignacio Casado, director de Márketing y Comunicación del ITE.

Los ponentes coincidieron en que hacen falta «proyectos valientes» para acelerar la implantación de estas energías alternativas. «Debemos fomentar la colaboración público privada», señaló Ignacio Casado. Gabriel Butler reivindicó que son necesarias más licencias para aprovechar toda la capacidad que hay en la Comunitat Valenciana, mientras que José Manuel Sanchis pidió «ayudas especiales» para las empresas que están en procesos de I+D de escalado industrial. Por su parte, Guillermo Alomar celebró los avances en materia tecnológica para lograr que estas energías sean asequibles.■



El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ayer durante su discurso en el Foro de Energía.

### **Apertura institucional**

# Mazón: «Me declaro un independentista energético»

El president de la Generalitat destaca el potencial de la Comunitat Valenciana para liderar la transición energética

JAUME VIDAGAÑ València

El president de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, inauguró la segunda edición del Foro de Energía de la Comunitat Valenciana, organizado por Levante-EMV, Información y el Periódico Mediterráneo, haciendo hincapié en el papel «estratégico» que supone la celebración de este tipo de jornadas.

En primer lugar, el alicantino recalcó que «cada generación ha tenido que afrontar uno o varios retos y poner lo mejor de su parte para superarlos. «A la nuestra le toca lidiar con las consecuencias de dos siglos de industrialización mediante el uso de combustibles fósiles», puso de manifiesto.

En este punto, el president de la Generalitat valenciana abogó por buscar fuentes de energía sostenibles y asequibles. «El uso del sol como fuente de energía era una quimera hace unos años y se consideraba que la energía renovable tan solo podía ser complementaria al petróleo», trasladó. En opinión del president, esto «condenaba a España y, principalmente, a la Comunitat Valenciana a la dependencia energética perpetua y a una vulnerabilidad inasumible para su tejido productivo».

En este sentido, Mazón recalcó que «la solución es la soberanía energética»: «Las economías que no cuentan con recursos energéticos propios son muy vulnerables».

### Acelerar los proyectos

Según Mazón, la Comunitat Valenciana ha sufrido «un retraso considerable» en los últimos años en la instalación de parques fotovoltaicos. «El Consell se ha encontrado con cientos de expedientes

«El mayor reto de esta legislatura es acelerar los cientos de proyectos que hay paralizados»

paralizados por diferentes motivos», advirtió. En este sentido, el president de la Generalitat valenciana recalcó: «El mayor reto al que nos enfrentamos durante esta legislatura es sacar adelante estos proyectos». Para ello, el Consell ha puesto en marcha el plan Simplifica, cuyo objetivo prioritario es reducir los tiempos de espera y simplificar la burocracia.

### Vanguardia energética

Durante la última parte de su intervención, Carlos Mazón apuntó que «vivimos en un trozo del mundo sin petróleo ni gas, pero con sol en abundancia». Al respecto de ello, recalcó que «tenemos que reforzar aún más este sector. No podemos desaprovechar la oportunidad de reforzar esta industria y que la Comunitat Valenciana lidere el cambio energético».

Para ello, Mazón instó a favorecer la creación de un hub de empresas industriales en materia de energía renovable; y añadió que «pronto tendremos muy buenas noticias al respecto de ello».

Como ejemplo, Mazón señaló la construcción de la mayor empresa de hidrógeno verde en España, que tendrá lugar en Castelló. «Contamos con los elementos necesarios para convertimos en la región española líder en el sector energético, a pesar de estar en la cola a día de hoy», aseguró. Además, advirtió de que «quien mejor se adapte a la transición energética, liderará el futuro». En este sentido, «la Comunitat Valenciana tiene muchas ventajas para lograrlo».

Por último, Mazón aprovechó su intervención para declararse abiertamente «independentista», pero no a nivel político ni fiscal, sino a nivel energético. «Nuestra soberanía energética es indiscutible. Tenemos la capacidad y vamos a por ello», resaltó.

50 | Sociedad Jueves, 19 de septiembre de 2024 el Periódico Mediterráneo

### FORO ENERGÍA ODS 7 - Energía limpia y accesible



F. Bustamante y J. M. López



José Navarro, responsable de mantenimiento de Generación Mediterráneo de Iberdrola.

# Iberdrola pone el foco en el potencial del bombeo hidroeléctrico

Navarro recuerda que la Comunitat Valenciana cuenta con la estación más grande de Europa en Cortes de Pallás

JOSEP BARTUAL València

Las centrales hidroeléctricas de bombeo representan el 17 por ciento de la generación
de energía en la Comunitat Valenciana. Es
una renovable con futuro y clara vocación de
expansión, gracias a la actualización de centrales convencionales y la construcción de
nuevas. Para hablar de este modelo, el Foro
de Energía contó con José Navarro, responsable de mantenimiento de Generación Mediterráneo de Iberdrola, quien aseguró que
el bombeo de agua es «el complemento
perfecto a la solar y la eólica».

«Es una energía firme, renovable y rápida», comenzó su ponencia Borja González sobre las centrales hidroeléctricas de bombeo, y aseguró que esta tecnología en la que se reutiliza el agua mediante un circuito cerrado «añade que hace gestionables otras energías y que, además, es independiente de los periodos de sequía».

Como dato, Navarro dio uno desconocido para la mayoría de la población: «La estación de la Muela tiene una potencia equivalente a una central nuclear y media como la de Cofrentes».

El responsable de Iberdrola recordó que la estación de bombeo de la Muela, en Cortes de Pallás, «es la más grande de Europa» y que los números demuestran que es «un complemento perfecto a la solar y la eólica». José Navarro enumeró los retos que tiene la compañía por delante: «En primer lugar, el desarrollo del territorio y agilizar las licencias; y en segundo lugar, necesitamos desarrollar la red».

Sobre los proyectos que está desarro-

llando Iberdrola con esta tecnología renovable, José Navarro detalló que están inmersos en dos tipologías de proyectos. «Por una parte tenemos las actualizaciones de centrales actuales. ¿Qué significa eso? Que centrales convencionales las estamos convirtiendo en centrales de bombeo, como Valparaíso, Torrejón o Valdecañas. Lo que hacemos es transformar la central porque por la misma central sube y baja el agua con una turbina y se bombea».

Por otra parte, explicó que tienen en cartera nuevos proyectos de estaciones de bombeo. «Tenemos en cartera hasta cinco proyectos de bombeo, como Alcántara o La Muela III. En esta última tenemos 508 me-

### «Es una energía firme, renovable y rápida, que no depende de los periodos de sequía»

gavatios y estamos hablando de producir cinco gigavatios», concretó.

José Navarro también explicó que las centrales de bombeo «son como una gran batería». «Es decir, esa capacidad de poder turbinar y producir esa gran cantidad de energía tan rápido es equivalente a una gran batería», señaló. Para ello deben ampliar el depósito de agua de La Muela. «Un depósito que, para que os hagáis una idea, tiene 100 campos de fútbol en superficie», detalló. Por último dijo que se tardan seis años en el plazo de construcción de la central, con la que se pretende generar un empleo de 8.750 personas con unas inversiones de 850 millones de euros. ■

### bp se marca el objetivo de las emisiones cero en el año 2050 «o antes»

Estrella Jara señala los biocombustibles, el hidrógeno verde y la electrificación como los grandes pilares de la compañía

JAUME VIDAGAÑ València

«Nuestro objetivo es alcanzar las emisiones netas cero en el año 2050, o antes». Así se presentó Estrella Jara Galán, Head of Communications & External Affairs de bp, en su intervención durante la segunda edición del Foro de Energía de la Comunitat Valenciana. La representante de bp señaló que la compañía se encuentra actualmente inmersa en un proceso total de transformación, desde lo que era una compañía internacional de petróleo a una compañía de energía integrada. A continuación, Estrella Jara Galán identificó los biocombustibles, el hidrógeno verde y la electrificación como los tres grandes motores de crecimiento en la estrategia de descarbonización de bp. «En los últimos años hemos multiplicado por diez la inversión en estos tres pilares (que en 2019 apenas representaban el 3 % del capital) y tenemos el objetivo de alcanzar el 50% en el año 2030», puntualizó. En este punto, Estrella Jara puso como ejemplo de esta nueva estrategia la transformación de su refinería en Castelló en un centro de energía integrada a través de la producción de hidrógeno verde y de biocombustibles, con el uso también de energías renovables.

Durante su intervención, Estrella Jara explicó que los biocombustibles «juegan un papel fundamental» en la descarbonización de sectores que son muy difíciles de electrificar, como el de la aviación. «El 70 % de las

### bp impulsará el proyecto más grande de hidrógeno verde en España, con un total de 25 megavatios

emisiones que se generan en este sector son en vuelos de alto radio, para los que no existe una alternativa de transporte», añadió. «El combustible sostenible de aviación es la solución a escala real para poder descarbonizar este sector», resaltó en València.

Respecto al hidrógeno verde, la ponente presentó el que próximamente será el proyecto más grande de hidrógeno verde en 
España, con un total de 25 megavatios, en el 
que trabajan conjuntamente bp e Iberdrola, 
con la colaboración del ITE. «Nuestro objetivo es sustituir el hidrógeno gris (que es de 
origen fósil) por hidrógeno verde, con lo cual descarbonizamos parte de nuestras operaciones», apuntó Jara en el foro.

F. Bustamante y J. M. López



Estrella Jara, Head of Communications de bp.

Se trata del primer proyecto del Clúster del Hidrógeno de la Comunitat Valenciana, una iniciativa que está liderada por bp y apoyada por la Generalitat Valenciana, con la que se espera la producción de cerca de 2.800 toneladas de hidrógeno al año, que contribuirán a reducir 23.000 toneladas de emisiones de CO<sub>2</sub> al año, que equivalen a lo que emiten 5.000 vehículos al año.

### Electrificación

Por último, respecto a la electrificación, Estrella Jara apuntó: «En bp pensamos que todo aquello que se pueda electrificar debería electrificarse». Por ello, bp ha constituido una joint venture con Iberdrola para precisamente hacer el despliegue de una infraestructura de recarga rápida y ultrarrápida en España y Portugal. «Nuestro plan es desplegar 11.000 puntos de recarga en España y Portugal antes del año 2030, ya que obviamente nuestra red de estaciones de servicio tiene un papel importantísimo», dijo.

Como conclusión, la Head of Communications & External Affairs de bp explicó que, en este contexto de transición energética, piensan que hay «que seguir invirtiendo en el sistema energético actual y en el sector energético del futuro para poder disponer de una energía limpia y asequible», expuso para cerrar su intervención. el Periódico Mediterráneo Jueves, 19 de septiembre de 2024 Sociedad 51



F. Bustamante y J. M. López

### «Las renovables no ponen en riesgo el sector primario»

«Las energías verdes son la solución a sus problemas», defiende Guillermo Roth, subdirector de Statkraft en España

CANDELA G. LAGUNA València

Guillermo Roth Damas, subdirector de Statkraft en España, centró su ponencia en defender las oportunidades que suponen las energías verdes para el sector primario. En un contexto actual, marcado por la crisis climática y geopolítica, así como por la volatilidad de los precios, las renovables son la respuesta. Y estas se implantan principalmente en los entornos rurales, donde se encuentran los recursos necesarios.

«Venimos escuchando que se está produciendo una ocupación irracional o desordenada del terreno por parte de las instalaciones renovables. Sin embargo, estamos en tomo al 0,2% de ocupación de los suelos agrícolas útiles. Y lo que se espera es que para 2030, si se cumplen los objetivos, la ocupación sea del 0,43 %. Son porcentajes nimios. No hay una dicotomía renovables o sector primario. Los dos van a coexistir. La implantación de energías renovables no pone en riesgo al sector primario», compartió Roth. La cuestión es, añadió, que además de los recursos como el sol o el viento, otra de las variables para la implantación de este tipo de energía es la existencia de una infraestructura eléctrica, lo que provoca que el desarrollo de los proyectos se concentre en algunas ubicaciones concretas. «Ahí es donde se está produciendo un conflicto y donde debemos poner el foco. Hay que buscar la coexistencia en esas zonas», apuntó.

El subdirector de Statkraft en España continuó recordando que el sector primario está «estrechamente vinculado» y «muy expuesto a la evolución de los mercados y los costes energéticos». Como ejemplo, citó el agua, con el consumo que supone extraerla de los pozos o trasvasarla de una región a otra; los fertilizantes o la cadena de refrigeración y de transporte. «El sector primario no puede ponerse de espaldas al sector energético. Hay que hacerles ver que las renovables son la solución a sus problemas y a sus riesgos y ayudarles a que desplacen el consumo de combustibles fósiles y a controlar el coste energético», afirmó.

De esta manera, Roth enumeró todas las oportunidades que suponen: mitigación del cambio climático, disponibilidad de energía competitiva y estable, reducción de costes energéticos, soberanía alimentaria y energética, innovación y desarrollo, y colaboración y sinergias. Respecto a estas dos últimas cues-

### «Estamos en torno al 0,2% de ocupación de los suelos agrícolas útiles. Son porcentajes nimios»

tiones, subrayó que, en la Comunitat Valenciana, desde Statkraft, mantienen «una comunicación fluida, transparente, honesta y leal con todo el sector primario y con las comunidades locales, buscando que la llegada de las renovables sirva de revulsivo para fomentar el desarrollo económico y social en la zona». Algunas de las iniciativas por las que han apostado son el uso múltiple del suelo, no solo para generar energía fotovoltaica, sino también para ganadería o cultivos, un proyecto en el que colaboran con la Universitat Politècnica de València; la modernización de estructuras agrarias; o, junto a la Asociación Valenciana de Agricultores, están trabajando en la coinversión del sector primario en proyectos energéticos. ■

F. Bustamante y J. M. López



Guillermo Roth Damas, subdirector de Statkraft en España, durante su ponencia.



El director de I+D+i y Mejora Continua de Grupo Gimeno, Guillermo Berlanga, ayer.

### «El biogás es uno de los principales vectores que se está abriendo paso»

Guillermo Berlanga, director de I+D+i de Grupo Gimeno, valora el trabajo de su compañía en el ámbito del CO2

J. B. ROIG València

¿Cómo se afronta el reto de la transición energética desde una empresa multisectorial? El director de I+D+i y Mejora Continua de Grupo Gimeno, Guillermo Berlanga, abordó esta cuestión como palanca de crecimiento en la compañía. «Estamos estructurados en 11 áreas de negocio muy diferenciadas: gestión del agua, medio ambiente, energía o tecnología, y para nosotros la energía es un concepto global que abarca a todas nuestras unidades de negocio», comenzó Berlanga que, sin embargo, puso el acento en las áreas del ciclo del agua, medio ambiente y energía. «Es donde estamos desplegando toda nuestra estrategia», manifestó. Para el responsable de Grupo Gimeno, ahora tienen «un puzle muy potente» a la hora de ofrecer una «propuesta de valor integral» en todo lo que tiene que ver con la energía.

Los pilares energéticos en los que se asienta el Grupo Gimeno son de los más robustos de la economía. Así Berlanga detalló que uno de ellos es el biogás. «Todos somos conscientes de que es uno de los principales vectores energéticos que ahora mismo se está abriendo paso también con mucho retraso con respecto a otros países en España. Y ahí estamos aprovechando todo el conocimiento que veníamos atesorando», defendió.

Otro pilar es la fotovoltaica. «Históricamente hemos trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con renovables en la parte domiciliaria, pero estamos ahora principalmente creciendo también en cliente industrial», señaló el director de innovación del grupo, que también se refirió al hidrógeno como una de las líneas estratégicas, especialmente en el campo del agua, a través de Facsa.

«Estamos trabajando también desde la parte de innovación en el ámbito del CO2. En algunos casos lo vamos a producir de forma bastante pura», aseguró Guillermo Berlanga, quien puso como ejemplo la planta de Montes de Toledo, en la que in-

«Hemos apostado por hacer una electrificación al 100% del muelle del puerto de Castelló»

yectarán a la red eléctrica 40 gigavatios de potencia, pero también desarrollarán fertilizantes o biocombustibles. Por lo tanto, una apuesta clara por la economía circular.

### También en el puerto

Por otra parte, el director de I+D+i y Mejora Continua de Grupo Gimeno avanzó el proyecto que desarrollan en la dársena sur del puerto de Castelló. «Hemos apostado por hacer una electrificación al 100 % del muelle. Nosotros actualmente estamos haciendo un uso bastante intensivo de combustibles fósiles y estamos ya empezando a electrificar, también con una propuesta de valor que es la incorporación de un sistema que básicamente da la posibilidad a los buques de que cuando lleguen puedan utilizar energía eléctrica para poder operar», explicó. ■

52 | Sociedad Jueves, 19 de septiembre de 2024 el Periódico Mediterráneo

### FORO ENERGÍA ODS 7 - Energía limpia y accesible

# Argüelles: «Ahora la Comunitat es amable con las renovables»

El director general de Energía de la Generalitat asegura que en un año han autorizado 1.078 megavatios de energía, «multiplicando por 10» lo que había

F. Bustamante y J. M. López

JOSEP BARTUAL València

El director general de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, Manuel Argüelles, puso en valor el trabajo de su departamento en apenas un año para desatascar la tramitación de licencias para proyectos de renovables, el principal problema al que se enfrenta al sector, con 420 peticiones pendientes del OK de la Administración para desarrollar sus negocios.

«Que la Comunitat Valenciana está a la cola en desarrollo de renovables es indiscutible. Ahí están los números. Lo primero que había que hacer era un marco normativo amable y actualizado y ese fue mi principal esfuerzo, escuchando a todos», comenzó su intervención en el Foro de Energía.

El principal objetivo de su iniciativa política «era convertir la Comunitat Valenciana en territorio amable para las renovables», aseguró Argüelles, que añadió que es-



El director general de Energía y Minas de la Generalitat valenciana, Manuel Argüelles, durante su discurso.

tán «en camino», y que esto incluye también los proyectos estratégicos «porque necesitan energía». «Antes, distintas direcciones generales opinaban de manera diferente y eso ya no pasa», defendió sobre el nuevo Consell. «Había un tapón descomunal en los expedientes, pero van bajando los números, se han autorizado ya 1.078 megavatios, multiplicando por diez lo que teníamos», manifestó el director general de Energía.

Argüelles manifestó que están

«intentando ser pragmáticos y no dogmáticos». «Hablamos de que la inversión exige energía barata, como pidió PowerCo, quien no hubiera venido a Sagunt sin esa condición», aseguró en el foro.

«La energía es la que nos per-

mitirá el progreso y el desarrollo, pero siempre va ligada a un aumento de la energía. Desde la guerra de Ucrania nos demuestra que nuestra independencia energética es absolutamente imprescindible, es una necesidad vital», manifestó Argüelles en clara sintonía con el president Carlos Mazón.

También tuvo tiempo para hacer autocrítica. «Tenemos que invertir mucho más esfuerzo en comunicar. Tenemos que explicar mejor las cosas», dijo sobre los problemas que algunos proyectos generan en la opinión pública. Aprovechó para exigir «calidad

### «Antes, distintas direcciones generales opinaban de manera diferente y eso ya no pasa»

documental» a algunos de los proyectos que se presentan para seguir adelante.

El refuerzo de personal de su departamento para desbloquear las licencias fue otro de los asuntos estrella de su intervención, asegurando que en breve se pondrá en marcha el contrato con Tragsa, pero de cara al año que viene «haremos externalización de recursos humanos», anunció.

Finalizó enumerando los planes para la eólica, el hidrógeno verde, el biogás, el impulso de la biomasa o la movilidad eléctrica.

F. Bustamante y J. M. López

## Cepeda: «La valorización de residuos es una alternativa real»

«Tenemos que mirar lo que hacen nuestros países vecinos en Europa, como Francia o Alemania», señala el gerente de Energía de PreZero

CANDELA G. LAGUNA València

Javier Cepeda González, gerente de Energía de PreZero, desarrolló su intervención sobre la valorización energética de los residuos, en un contexto en el que la normativa europea exige reducir el envío a vertederos. «Es una alternativa real. No es el futuro, es ya una realidad. Nosotros estamos gestionando instalaciones con producción de biometano desde hace más de nueve años y los datos del año pasado revelan que generamos aproximadamente 900 gigavatios. Esto supone la energía que consume una ciudad como Castelló a lo largo del año. En 2023, producimos el

75% de todo el biometano que se generó en España», compartió.

Con estas cifras, subrayó que «la gestión de residuos es una fuente de energía», que no debe pasarse por alto. Una energía que, además, es asequible, segura, sostenible y renovable. «Los residuos tienen un poder calorífico muy elevado que nos permiten utilizarlos como sustitutos de los combustibles fósiles», apuntó Cepeda, quien también señaló hacia la economía circular y a la utilización de los recursos disponibles o a la independencia que suponen ya que se gestionan y generan de manera local.

Respecto a los objetivos establecidos por la UE, el gerente de Energía de PreZero expuso que España se sitúa bastante lejos de los coeficientes marcados para 2025 y 2035 para minimizar el residuo que se envía a vertederos y aumentar el porcentaje de reciclado y compostaje. No obstante, valoró el trabajo realizado en la Comunitat Valenciana. «Para el 2025, vais a cumplir los objetivos. Pero vemos que para alcanzar los de 2035 existen unas palancas (como es el caso de la valorización energética) que hasta ahora no se están utilizando», matizó.

«Tenemos que mirar lo que hacen nuestros países vecinos», dijo. En Europa hay más de 600 incineradoras. Solo en Francia suman 131, mientras que en España la cifra asciende a 11. «Estamos desaprovechando una energía que podríamos utilizar», afirmó Cepeda, quien también des-



El gerente de Energía de PreZero, Javier Cepeda González, ayer.

tacó cómo la tecnología y la normativa han evolucionado hasta el punto de que muchas de estas instalaciones son Net Zero. «Por ejemplo, en la planta de Roosendaal (Países Bajos), estamos recuperando el CO<sub>2</sub> de la incineradora para unos invernaderos que están al lado para la floración de los tulipanes», explicó entre otras iniciativas, como la gestión de las escorias y cenizas para obtener productos de construcción y otras aplicaciones innovadoras. «Tenemos que quitarnos el miedo. Existen unos límites que ya están estandarizados. Se puede llegar al objetivo de emisiones cero. No es una utopía, es algo que ya se está haciendo», concluyó.■

Sociedad | 53 el Periódico Mediterráneo Jueves, 19 de septiembre de 2024

### ENERGÍA LIMPIA Y ACCESIBLE

INFORMACIÓN Mediterráneo gimeno pro x-ELIO 45000

F. Bustamante y J. M. López F. Bustamante y J. M. López



Ángel Báez, director de 'el Periódico Mediterráneo', moderó la mesa redonda en la que participaron José Manuel Sanchis (Matteco), Guillermo Alomar (Baleària), Gabriel Butler (Genia Bioenergy) e Ignacio Casado (ITE).



Juanjo Mira (Iberdrola), Guillermo Raga (I-DE), José Navarro (Generación Mediterráneo Iberdrola) y Fernando Vázquez (I-DE).

F. Bustamante y J. M. López



Pedro Fresco (Avaesen), Regina Monsalve (Comité de Agricultura Ecológica) y Enrique Bayonne (Clús-ter de Energía).



Julio Domingo, comercial de 'Levante-EMV', Laura Fernández (X-ELIO) y José Luis Braulio, director comercial de 'Levante-EMV'.



José Ignacio González (Grenergy), Manuel Argüelles, director general de Energía y Minas de la Generalitat valenciana; Gabriel Butler (Genia Bioenergy) y Julio Bel (Genia Bioenergy).

F. Bustamante y J. M. López



Eva Olmos, Rodrigo Blanco, Gonzalo Puerto y Pablo Botín acudieron a la jornada en representación de Grenergy.

F. Bustamante y J. M. López



F. Bustamante y J. M. López

David Ribó (UPV), Marcos Lacruz (Avaesen), Ricardo Romaguera (Clúster de Energia) y Antonio García (Capital Verde Europea).



La mesa moderada por el director de 'Levante-EMV', José Luis Valencia, contó con la participación de José Vicente Anaya, alcalde de Ayora, Antonio Moset (Endesa), Fidel Roig (Valfortec) y Pablo Otín (Grenergy).



Álvaro Urquijo y el resto de miembros de Los Secretos, una de las bandas que ha marcado un antes y un después en el panorama musical nacional en las últimas décadas.

#### R. D. M. Castellón

El festival Míticos Castellón calienta motores para su cuarto aterrizaje, el próximo sábado 28 de septiembre, en el Recinto de Ferias y Mercados de la capital de la Plana. Sobre el espacio más rockero de la cita (que suma un segundo escenario dedicado al remember) y bajo el diseño artístico de Sergio Almiñana, pivotará la puesta en escena de la incombustible banda madrileña Los Secretos, cabeza de cartel de esta edición junto a Los Enemigos, las icónicas voces de Jaime Urrutia (Gabinete Caligari) y Rafa Sánchez de La Unión, además de las versiones del grupo local Vudú.

Los Secretos es una de las formaciones que más público sigue sumando cuatro décadas después de su aparición en la escena musical. Déjame, Pero a tu lado o La calle del olvido volverán a transformarse en himnos en el reencuentro de la banda que lidera Álvaro Urquijo con su público en Castelló. Ese público, incide la voz de Los Secretos en esta entrevista, responsable de seguir aupando los temas de la formación tantos años después.

### — Cuenta atrás para Míticos Castellón. ¿Qué expectativas tenéis?

— Esperamos hacer disfrutar al público, que le guste el repertorio y que pase el mejor de los ratos. Siempre es esta nuestra intención ya que sabemos que es el público el que nos ha mantenido en los escenarios todos estos años.

### Lo que no va a faltar en vuestra puesta en escena el próximo 28 de septiembre...

— Es inevitable que toquemos esos temas que de alguna manera forman parte de la memoria colectiva de varias generaciones. De un repertorio de 25 temas sabemos que al menos 14 son importantes para la audiencia y no van a faltar. Sobre el resto, vamos cambiando según las giras y añadiendo temas nuevos o menos conocidos.

### — De todos los himnos que la banda deja... ¿con cuál os quedaríais? ¿Por qué?

— Siempre suelo decir Pero a tu lado. Es una canción que se grabó en 1995 pero que ha sido nuestro número uno desde hace relativamente poco, tal vez desde los últimos cinco o seis años. Esto quiere decir



«Esperamos hacer disfrutar al público, que le guste el repertorio y que pase el mejor de los ratos»



«El musical A tu lado nos ha tomado tiempo y esfuerzo para conseguir el éxito que tiene» que ha sido la gente la que ha convertido una canción de hace casi 30 años en un himno transgeneracional. Ninguna compañía discográfica, medio de comunicación, redes o plataforma de streaming de música han tenido nada que ver, simplemente el público lo ha querido así.

### — El rock de los 80-90 ha marcado a varias generaciones en España. Míticos Castellón rinde tributo a esa época dorada. ¿Sigue estando de moda?

— Yo creo que las canciones buenas nunca pasan de moda, en general es la industria la que fabrica hits desechables o sustituibles, los jóvenes creen hoy en día que si una canción lleva unos meses en el mercado ya es vieja y no válida, yo no pienso así, la música es atemporal y tan importante es el último éxito de un artista como el primero.

— Con su paso por Míticos Castellón encaráis la recta final de un año, 2024, clave para la banda: el del estreno del musical A tu lado y la reedición del primer disco en solitario de Enrique Urquijo en noviembre. ¿Habrá un avance de este trabajo en el festival?

 — El musical A tu lado nos ha tomado tiempo y mucho esfuerzo para conseguir el éxito que está teniendo. Lo que iban a ser dos representaciones en Madrid, al final se ha convertido en más de 70 entre 2024 y 2025. Estamos muy contentos con la respuesta del público. La reedición del primer disco en solitario de Enrique era una asignatura pendiente, ya que siempre consideré que estuvo floja la producción y grabación, así como la masterización, y eso es lo que se ha hecho, remezclarlo y poner el nivel de sonido que merecía. Salvo alguna excepción, nunca incluimos en los shows canciones de los discos en solitario tanto de Enrique como míos. Creemos que esos trabajos son muy personales y alejados de la discografía del grupo. Se dio el caso que tanto Jesús Redondo, teclista del grupo, como yo mismo, estuvimos trabajando duro en el segundo disco de Enrique en solitario ayudando con la producción y las maquetas previas, así como varias guitarras y arreglos y teclados que corrían por nuestra cuenta. Eso nos acercó a interpretar alguna canción con Los Secretos, pero me temo que de este disco no haremos ninguna.■

el Periódico Mediterráneo Jueves, 19 de septiembre de 2024 Cultura y ocio | 55

### Programació de tardor

Més de 100 propostes formen part de la temporada cultural que oferiran als quatre espais de l'entitat a la capital de la Plana este trimestre, on l'Auditori cobra un major protagonisme

### La nova gestió de **l'IVC** llança la seua primera agenda a Castelló

ERIC GRAS Castelló

L'Auditori i Palau de Congressos de Castelló va servir ahir com a escenari per a presentar la temporada completa de tardor de l'Institut Valencià de Cultura als espais que gestiona a la capital de la Plana: Teatre Principal, EACC, Museu de Belles Arts i el mateix Auditori.

Va ser una presentació a l'altura, una cosa que es correspon amb el fet de ser la primera del nou equip directiu de l'entitat dependent de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, un IVC ara encapçalat per Álvaro López-Jamar, qui va estar acompanyat pels directors adjunts de les àrees d'Arts Escèniques, María José Mora, i de Música i Cultura Popular, Joan Cerveró. A la sala de cambra, on va tindre lloc l'acte, es va congregar una àmplia representació tant política com cultural de la ciutat: la regidora de Cultura de Castelló, María España; el diputat de Cultura, Alejandro Clausell; la vicerectora de Cultura de l'UJI, Carmen Lázaro; el president de la Societat Filharmònica, Miguel Ángel Trilles; el director del Conservatori Superior de Música de Castelló, Vicente Campos; la directora del Conservatori Professional de Dansa, Susana Rodrigo; els responsables de la programació cultural del Paranimf de l'UJI,

Toni Valesa i Sergio Ibáñez; representants de ProArt (Associació de Professionals de les Arts Escèniques de les Comarques de Castelló)... Ningú va voler perdre's la presentació de la tardor cultural que ha preparat l'IVC, encara que es va trobar a faltar la delegada territorial de l'entitat a Castelló, Clara Gómez Mateu, nomenada a l'abril. Una absència destacable tenint en compte que, entre les funcions designades per la pròpia conselleria, ella ha de ser l'«enllaç amb les direccions adjuntes i les subdireccions generals en l'organització de les diferents activitats programades a Castelló».

### Què esperar?

Alguns actes previstos per a aquesta tardor ja es van desvetlar fa pocs dies, quan van posar en marxa la nova campanya de renovació i compra dels abonaments tant per al Teatre Principal com per a l'Auditori i Palau de Congressos. La programació d'abonament al teatre de la plaça de la Pau inclou huit espectacles: Burro, amb l'actor Carlos Hipólito; Creaviva, amb la premi nacional Rafaela Carrasco; el clàssic El zoo de vidre, de Tennessee Williams; la comèdia musical El novio de España; la inquietant i premiada obra L'adversari, d'Emmanuelle Carrère, o Carmen. Nada de nadie, amb la reconeguda actriu Mónica López. A



María José Mora, Álvaro López-Jamar i Joan Cerveró, de l'IVC.

aquestes propostes s'afegeixen produccions valencianes com Maror, de Rodolf Sirera, o Valparaíso, de l'actor, dramaturg i director valencià Manuel Valls, així com la VIII Nit del Circ Valencià, que se celebrarà el 22 de novembre.

### Auditori

L'Auditori és l'espai que oferirà més propostes, més enllà del seu abonament de temporada, format per set concerts dels quals ja va informar Mediterráneo. A ells s'afegeixen algunes novetats del trimestre, com l'aparició dels cicles Club de Jazz, Classical\_X, Worldmusic, De Cambra, En Valencià, Barroca, Íntim\_Actual, Contemporània i Jondo i Copla, que busquen implementar una major varietat d'estils i llenguatges musicals. Entre les actuacions més destacades es troben les de Moisés P. Sánchez (el 19 d'octubre), Carles Dénia (el 24 del mateix mes), el conjunt Convent Garden Soloist (el 28) i, ja al novembre, les presències de Sophie Auster i Niño de Elche (el 3 i el 16).

El que potser siga l'espai que, a priori, veu minvada la seua activitat no és altre que el Museu de Belles Arts, la programació del qual es redueix a una exposició antològica de l'artista Francisco Farreras (Farreras. Subtil harmonia s'inaugurarà el 17 d'octubre) comissariada per Javier B. Martín i que forma part del fons de la col·lecció Ars Citerior dipositada al mateix centre de l'avinguda Germans Bou. Es tracta d'una mostra en col·laboració amb la Diputació, igual que la de Juan B. Porcar i l'art rupestre (que es veurà del 8 d'octubre al 2 de febrer de 2025).

### **EACC i Filmoteca**

De la celebració dels 25 anys de l'EACC ja es va fer ressò aquest diari amb l'augment de la seua activitat, recuperant iniciatives com EspaiSonor o EspaiCinema i l'exposició Utopia de Chicks on Speed.

Quant a les propostes de la Filmoteca Valenciana al Paranimf i al Teatre del Raval, cal assenyalar el cicle dedicat a la cineasta Agnès Varda, així com la projecció de dos films premiats en els últims Premis de l'Audiovisual. Més informació a ivc.gva.es. ■

### Actua el dia 21

Castelló prepara un dispositiu especial per a rebre a Melendi

R. D. M. Castelló

Aquest dissabte, Castelló acollirà un dels concerts més esperats de l'any, amb l'actuació de Melendi al Recinte de Fires i Mercats. L'Ajuntament de la capital ha dissenyat un ampli dispositiu de trànsit i seguretat per garantir el bon funcionament de l'esdeveniment, en el qual es preveu l'assistència de més de 15.000 persones.

Prop d'una vintena d'efectius de la Policia Local i agents de Mobilitat estaran treballant des de les 17.00 fins a la 1.30 hores, gestionant el trànsit i la seguretat a les zones pròximes al recinte. A més, tallaran l'accés al camí Caminàs entre el camí Fondo i l'avinguda de la Mar.

Com a part del dispositiu, també instal·laran una unitat de coordinació al recinte, que inclourà representants de la Policia Local, bombers, serveis sanitaris i seguretat privada. I com una de les principals novetats activaran dues línies especials d'autobús gratuïtes amb un recorregut circular amb eixides des de la plaça de Teodoro Izquierdo (zona Castalia) i el carrer Músic Pascual Asencio (Pavelló Ciutat de Castelló). El servei començarà a les 19.00 hores amb una freqüència de 15 minuts i un total de 58 parades distribuïdes per tota la ciutat. A més, han sol·licitat el reforç del servei del TRAM per facilitar l'accés al concert de l'asturià.

També habilitaran zones d'aparcament a l'antic Mercat del Dilluns (550 places) i el pàrquing de l'hipermercat Carrefour (1.000 places), i instal·laran 72 banys portàtils.■



TU PORTAL DE ENTRADAS EN CASTELLÓN RECINTO FERIAL CASTELLÓ
FECHA 21.09.2024



### **TROBADORETS**

EN CONCIERTO
LA BOHEMIA CS
FECHA 29.09.2024

### SILVIA PÉREZ

(CITA CON TU SEXÓLOGA)
LA BOHEMIA CS
FECHA O 6.10.2024

### **AZAHÁREA FEST**

PLAZA DE TOROS CASTELLÓ FECHA 19.10.2024



COQUE MALLA +LOS ZIGARROS FIRA D'ONDA FECHA 25.10.2024



### Cartelera

### Castelló

OCINE PREMIUM ESTEPARK 964 20 95 86 www.ocinepremiumestepark.es Alien Romulus (ATMOS) 17.30 22.20 Bitelchús Bitelchús (ATMOS) 16.00-17.00-18.10-19.10-20.20-21.20-22.30 (VOSE) 20.20 **Buffalo kids** 15.45-18.30 Deadpool y Lobezno (ATMOS) 20.00-22.30 Del revés 2 16.00 Gru 4. mi villano favorito 19.50 **Hotel Bitcoin** 15.45-17.45-21.45 La trampa 22.20 No hables con extraños (ATMOS) 15.50-18.00-20.10-22.20 Odio el verano 17.45-20.30-22.30 Padre no hay más que uno 4 15.45 Parpadea dos veces 20.15 Romper el círculo 18.00-19.45 The amazing Spider-Man 2 (Re) 15.50 Topuria. Matador 20.30-22.30 CINESA 964 255 019 www.cinesa.es Bitelchús Bitelchús (VOSE) 19.30 16.15-18.50-21.25 No hables con extraños 16.40-19.15-21.50 (VOSE) 16.55-22.05 Romper el círculo 19.25 Odio el verano 16.30-19.00-21.30

964 727 574 AUDITORI www.gva.es V Encuentro grupos de danzas y rondallas -SAB. 21-18.30

PARANIME DE LA UII 964 387 286

| PAROMINIP DE DA OJI                        | 704 307 200 |
|--------------------------------------------|-------------|
| www.paranimf.uji.es                        |             |
| Danza. Rosa de paper -VIERNES 20-          | 19.30       |
| Recital. Tres d'Estellés -VIERNES 20-      | 20.00       |
| Cinema Paradise is huming (VOSE) -S 21 V D | 22- 19.00   |

### Vila-real

MULTICINES SUCRE

Deadpool y Lobezno

**Buffalo kids** 

Capitán avispa

Justicia artificial

Topuria. Matador

The amazing Spider-Man 2

Un desastre es para siempre

Zak & Wowo: La leyenda...

**Hotel Bitcoin** 

| www.sucrecines.com -LUNES NO | HAY SESIONES-      |
|------------------------------|--------------------|
| Bitelchús Bitelchús          | 18.00-20.00-22.00  |
|                              | (VOSE) 19.45-21.45 |
| Buffalo kids                 | 18.10              |
| Del revés 2 (Inside out 2)   | 18.10              |
| El conde de Montecristo      | 21.00              |
| Estación Rocafort            | 19.15              |
| Héroes de Central Park       | 17.30              |
| Hotel Bitcoin                | 18.00-19.55-21.55  |
| L'àvia i el foraster         | 19.30-22.00        |
| No hables con extraños       | 18.05-19.40-22.00  |
| Odio el verano               | 20.05-22.05        |
| Padre no hay más que uno 4   | 17.35              |
| Romper el circulo            | 19.30              |
| Un desastre es para siempre  | 17.50-20.10-21.45  |
| Alien: Romulus               | 21.55              |

### Benicassim

Zak y Wowo: la leyenda de...

| www.cultura.benicassim.es,               |              |
|------------------------------------------|--------------|
| TEATRE MUNICIPAL                         | 964 30 31 69 |
| Cinema. La patria perdida                |              |
| (VOSE) -VIERNES 4 DE OCTUBRE-            | 19.30-22.30  |
| Teatre. Guitón Onofre, el picaro perdido |              |
| -DOMINGO 6 DE OCTUBRE-                   | 19.00        |

### El tiempo

### **Previsión** para hoy

### Chubascos fuertes

Se esperan chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormenta a lo largo de la mañana o primeras horas de la tarde; los chubascos serán localmente persistentes la segunda mitad del día. Temperaturas con pocos cambios. Viento flojo variable, predominando el este y el sureste.



Pronóstico de mañana

22.20

18.40

17.05

21.00

17.30

16.00-21.25 19,40-22.05

16.35-18.55

964 50 01 46

17,30

17.00-19.30-22.00

Cielo nuboso con chubascos, que probablemente serán localmente fuertes y persistentes. Temperaturas sin cambios. Viento flojo de componente sur.

TRANSPORTES



Hospital de Vinaròs

### **El Sol** Salida 07.57 Puesta 20.21

La Vall d'Uixó

La Luna Salida 20.36 Puesta 08.12

Nueva: 3 de septiembre Creciente: 11 de septiembre Llena: 18 de septiembre Menguante: 24 de septiembre (

964 477 000

### (Sant Joan de Penyagolosa) Las temperaturas en Castellón

Castelló 22° 18° Ares 16 12° Benlloch 21° 14° Cabanes 21 15° Eslida 19° 15° Morella 19 12 Almenara 22° | 17°

Mínima

Vistabella del Maestrat

### La suerte

ONCE 18/9/2024 62731 Serie: 037

Mi día 18/9/2024 Fecha ganadora: 10 JUN 2019 Número de la suerte:

Súper ONCE 18/9/2024

Sorteo 1

01-02-08-10-11-15-17-24-26-35 39-55-56-59-65-69-74-75-76-85 Sorteo 2

01-05-15-25-28-31-40-43-48-50 51-52-54-62-67-73-76-77-81-84 Sorteo 3

01-03-05-06-09-14-19-26-27-38 41-43-46-52-56-61-65-72-80-82 Sorteo 4

01-19-20-24-27-30-37-38-40-41 43-49-51-53-60-63-70-72-75-85 Sorteo 5

01-04-10-13-25-36-38-50-51-52 55-57-61-63-64-70-75-77-78-81

| Triplex  | 18/9/2024 |
|----------|-----------|
| Sorteo 1 | 386       |
| Sorteo 2 | 215       |
| Sorteo 3 | 326       |
| Sorteo 4 | 876       |
| Sorteo 5 | 446       |

**Euro Jackpot** 17/9/2024 01-03-13-24-44 Soles: 11-12

| Bono    | loto        | 18/9/2024    |
|---------|-------------|--------------|
| 48-03-2 | 20-16-11-32 | C: 49 R: 2   |
| ACERTA  | NTES        | EUROS        |
| 6       | 1           | 1.531.210,76 |
| 5+C     | 2           | 82.634,14    |
| 5       | 102         | 810,14       |
| 4       | 5.246       | 23,63        |
| 3       | 93.290      | 4,00         |

|               | millones<br>0-41-44 | 17/9/2024  |  |
|---------------|---------------------|------------|--|
| El milló      | n: GNN27244         | E: 10-01   |  |
| <b>ACERTA</b> | NTES                | EUROS      |  |
| 5+2           | 0                   | EUROBOTE   |  |
| 5+1           | 0                   | 0,00       |  |
| 5+0           | 4                   | 159.071,52 |  |
| 4+2           | 19                  | 1.976,04   |  |
| 4+1           | 460                 | 150,35     |  |
| 3+2           | 917                 | 79,73      |  |
| 4+0           | 1.158               | 44,37      |  |
| 2+2           | 13.868              | 18,52      |  |
|               |                     |            |  |

**Euro Dreams** 16/9/2024 28-18-32-21-31-12 Sueño: 1

| <b>La Primitiva</b><br>09-44-11-01-35-34<br>Joker: 1229547 |         | 16/9/2024<br>C: <b>13</b> R: <b>9</b> |
|------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| ACERTA                                                     |         | EUROS                                 |
| 6+R                                                        | 0       | BOTE                                  |
| 6                                                          | 0       | BOTE                                  |
| 5+C                                                        | 2       | 58.819,29                             |
| 5                                                          | 85      | 2.537,30                              |
| 4                                                          | 5.055   | 62,06                                 |
| 3                                                          | 100.541 | 8,00                                  |

| El Gordo |         | 15/9/2024 |  |
|----------|---------|-----------|--|
| 27-08-40 | 0-52-02 | Clave: 4  |  |
| 100      | ACERTAN | TES EUROS |  |
| 5+1      | 0       | BOTE      |  |
| 5+0      | 0       | 0,00      |  |
| 4+1      | 8       | 23.377,66 |  |
| 4+0      | 122     | 275,15    |  |
| 3+1      | 779     | 49,25     |  |
| 3+0      | 7.193   | 17,33     |  |

### Teléfonos de interés

| Radi o Taxi          | 964227474    |
|----------------------|--------------|
|                      | 964237474    |
|                      | 964 25 46 46 |
| Radio Taxi Vila-Real | 964 52 52 99 |
| ACtaxis              | 964 10 24 24 |
| Su T@xi              | 964 10 11 01 |
| ECOtaxi              | 964 20 20 12 |
| Ctaxi                | 964 10 10 10 |
| Renfe (información)  | 902 32 03 20 |
| Estación autobuses   | 964 24 07 78 |
| Aeropuerto           | 964 23 90 18 |
| EMERGENCIAS          |              |
| Emergencias          | 112          |
| 3                    | 061          |
| Bomberos             | 964 221 080  |
| Guardia Civil        | 062          |
| Policía Nacional     | 091          |
| Policía Local        | 092          |
| Diputación           | 964 35 96 00 |
|                      |              |
| Maltrato Mujer       | 016          |
| Protección Civil     | 964759000    |

| EMERGENCIAS      |              |
|------------------|--------------|
| Emergencias      | 112          |
| -51 22           | 061          |
| Bomberos         | 964 221 080  |
| Guardia Civil    | 062          |
| Policía Nacional | 091          |
| Policía Local    | 092          |
| Diputación       | 964 35 96 00 |
| Maltrato Mujer   | 016          |
| Protección Civil | 964759000    |
| Inf. Generalitat | 964 35 80 00 |

**CENTROS SANITARIOS** 

Hospital Univ. La Plana 964 399 775

964725000

H.G. Univ. de Castelló

Hosp. Provincial Castelló 964 376 000

Hospital La Magdalena 964 376 300

Centro mujer 24h. 900 58 08 88 Cruz Roja 964 22 22 22 Alcohólicos Anónimos 963 9171 60 Depósito vehículos 964 25 16 67

**Farmacias** 

#### De 9.30 a 22.00 horas Zona l'Alcora. Av. Corts Valencianes, 1.

Almassora, C/ Trinidad, 27. Benicarló, C/ Pio XII, 23. Benicassim. C/ Ilustración, 4. Burriana, C/ Finello, 15. Castelló. 24 h.: Av. Rey D. Jaime, 45. Grau de Castelló. De 9 a 23.00 h.: C/ Gravina, 25. Zona de Montanejos (ARANUEL). Av. Venta del Laurel, 30. Nules-Vilavella (NULES) C/ Mayor, 60. Onda. C/ Padre Salvador Barri, 10. Orpesa. Av. Estación, 10. Peñíscola, Av. Papa Luna, 4. La Vall d'Uixó. C/ Poeta Llorente, 79. Vila-real. C/ Ermita, 213. Vinaròs. Av. Libertad, 9. Zona Xodos (ATZENETA).

Av. del Maestrazgo, 33.

el Periódico Mediterráneo Jueves, 19 de septiembre de 2024

Pasatiempos | 57

### Sudokus

| 8 |   |   | 7 |   | 6   |   | 4 |   |
|---|---|---|---|---|-----|---|---|---|
|   |   | 6 |   |   |     | 9 | 8 |   |
|   |   |   |   |   | 4   |   |   |   |
|   |   |   | 4 |   |     | 3 |   |   |
| 4 | 9 |   |   |   | 8   | 7 |   |   |
|   |   | 7 |   | 2 |     |   |   | 5 |
|   |   |   |   | 6 | 9   |   |   |   |
| 3 |   |   | 2 |   | 8 8 |   |   |   |
|   | 2 |   | 8 | 3 |     | 6 |   |   |

|   |   |   | 7 |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 2 | 8 |   |   |   | 1 |   |   |
|   | 7 | 1 |   | 6 |   |   |   | 2 |
|   | 5 |   |   | 4 |   |   |   |   |
| 4 |   |   |   | 7 |   |   | 9 |   |
|   |   |   | 1 |   |   | 7 |   | 5 |
|   | 8 | 4 |   |   | 6 | 9 |   |   |
|   |   | 9 |   |   |   | 3 |   |   |
|   |   |   |   | 3 |   |   |   |   |

| 3 |   |   | 4 |   |   | 5 |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 |   |   |   |   |   |   | 7 |
| 4 |   | 2 | 3 | 5 |   |   | 6 |
|   |   |   |   |   |   |   | 8 |
| 9 |   | 4 |   | 2 |   |   |   |
| 1 | 7 |   |   |   | 9 |   |   |
|   |   | 9 |   | 6 |   |   |   |
|   |   | 5 | 2 | 3 |   |   |   |
|   |   |   |   | 1 |   | 7 | 2 |

|           | 1                   | 9         | G                 | E                      | 8                   | 7                 | 2        | 6         |
|-----------|---------------------|-----------|-------------------|------------------------|---------------------|-------------------|----------|-----------|
|           | 9                   | 8         | 1                 | Þ                      | 3                   | 1                 | 9        | 3         |
| ī         | 3                   | Z         | 6                 | 9                      | I.                  | 8                 | L        | S         |
| g         | 9                   | Þ         | 3                 | 2                      | 6                   | L                 | 8        | 1         |
| į         | 2                   | 1         | 8                 | 9                      | 9                   | 3                 | 6        | 9         |
| 8         | 6                   | 3         | L                 | 1                      | 7                   | 5                 | 9        | 9         |
| 9         | L                   | 9         | Þ                 | 8                      | ε                   | 6                 | 1        | 3         |
| Ē         | 8                   | 6         | 2                 | L                      | 9                   | 9                 | 1        | 1         |
| z         | t                   | L         | 9                 | 6                      | L                   | S                 | 3        | 8         |
| =         | -                   | _         | _                 | _                      |                     | _                 | _        | _         |
| be        | Her                 | ne l      | las               | ca                     | sill                | as                | vac      | ria       |
| 96        | ller                |           | 10.00             | 2501                   | 3370                | 7072              | 551      | 909       |
| le        | los                 | re        | си                | adı                    | ros                 | de                | 9)       | (9        |
| le        | los                 | re        | CU<br>05,         | adi<br>co              | ros<br>in c         | de                | 91       | c9<br>del |
| le u      | los<br>adr          | ad<br>sir | 05,               | co                     | nos<br>etir         | de<br>ifra        | 9)<br>as | del<br>in |
| e u       | los                 | ad<br>sir | 05,               | co                     | nos<br>etir         | de<br>ifra        | 9)<br>as | del<br>in |
| le u a ú  | los<br>adr          | ad<br>sin | os,<br>n re       | adi<br>co<br>epe<br>un | nos<br>etir         | de<br>ifra<br>nia | 9)<br>as | del<br>in |
| le u a iu | los<br>adr<br>il 9, | ad<br>sin | os,<br>n re<br>en | co<br>epe<br>un<br>m   | nos<br>etir<br>ia r | de<br>ifra<br>nia | 9)<br>as | del<br>in |

### Seis diferencias





Diferencias: 1. La pulsera es más larga. 2. Falta la corbata. 3. La lámpara está movida. 4. La mano de ella está movida. 5. La oreja es más grande. 6. Su cabello es más corto.

### Crucigrama

HORIZONTALES.-1: Que produce putrefacción o es causada por ella. Jugarretas.-2: Conectan, relacionan. Metal gris, pesado, duro, dúctil, muy resistente a la corrosión, usado para fabricar material quirúrgico.-3: Atravesar un camino pasando de una parte a otra. Comunidad de salvajes nómadas. Símbolo del indio.-4: Sospecho, creo. Cantidad que se ha de pagar en las aduanas por una mercancía. Letra griega.-5: Ciudad de Turquía. Nombre de consonante. Traje de etiqueta masculino.-6: Igualdad en la altura de las cosas. Ósculo. Provincia de cataluña.-7: Acudir. Emplees demasiado tiempo en hacer algo. Mentecatos.-8: Símbolo del oxígeno. Cama ligera para una sola persona. Propios del oso.-9: Orgánulo filiforme de algunas células que tiene función locomotora o excretora. Expresados verbalmente. En romanos, quinientos.-10: Echarpe. Apriscos cercados. Símbolo del berilio.-11: Conjunto de mujeres de un musulmán. Onomatopeya que imita el maullido del gato. Faltos de juicio.-12: Abreviatura de atmósfera. Contesté. Voz al teléfono.-13: Cabeza de ganado. Aderezo líquido de algunas comidas. Bodegas.-14: Sepulcro magnífico y suntuoso. Que tira a rojo.-15: Equivocado. Abrelatas.

VERTICALES.-1: Seguidor de una secta. Encanto o gracia de una persona.-2: Liar. Beber vasos de vino.-3: Formaciones córneas de que está cubierto el cuerpo de las aves. Remar hacia atrás. Punto cardinal.-4: Bol. Lugar en que se trabaja una obra de manos. Voz arriera.-5: Sube la bandera en el mástil. Derribé. Taberna.-6: Elevada de precio. Equivocación. Pasa de dentro afuera.-7: Partícula negativa. Preposición que significa después de. Ocupación, oficio.-8: Símbolo del azufre. Persona ilustre y famosa por sus hazañas o virtudes. Digno de aversión.-9: Gira, viaje. Nacida en Soria. Abreviatura de arroba.-10: Saco o talega que llevan regularmente los pobres, pastores y caminantes para las cosas comestibles u otras de su uso. Estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Símbolo del rubidio.-11: Voy caminando. Imite las acciones de otro procurando igualarlas e incluso excederlas. En la antigua cirugía, líquido seroso de algunas úlceras malignas.-12: Letra griega. Violenta exaltación y perturbación del ánimo. Pimiento americano.-13: Símbolo del sodio. Hijos de los tíos de alguien. Nombre de varón.-14: Allanados. Golpe de una bola.-15: Relativas al sonido. Deshuesar.

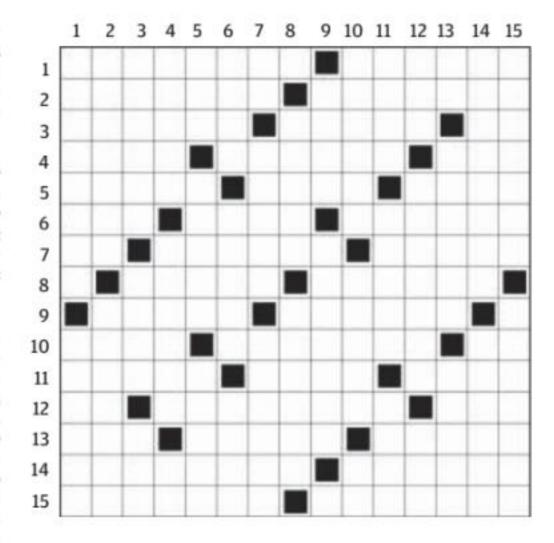

Solución sólo horizontales.-1: Sépticas. Faenas.-2: Enlasan. Tántalo.-3: Cruzar. Horda. In.-4: Temo. Adeudo. Psi.-5: Adana. Erre. Frac.-6: Ras. Beso. Lérida.-7: Ir. Tardes. Memos.-8: O. Catre. Osunos.-9: Cillo. Orales. D.-10: Chal. Rediles. Be.-11: Harem. Miau. Idos.-12: At. Respondl. Aló.-13: Res. Salsa. Cavas.-14: Mausoleo. Rojiza.-15: Erróneo. Abridor.

### Olafo el vikingo Por Chris Brownie







### **Ajedrez**

Las blancas juegan y ganan



Solución ajedrez: 1-Del+

### **HORÓSCOPO**

ARIES 21 MARZO A 19 ABRIL

El trabajo intelectual se verá favorecido.

Aproveche el día y no deje para mañana lo
que pueda hacer hoy. No demore tampoco ese
cambio que tiene planeado para su familia.

TAURO 20 ABRIL A 20 MAYO

► Si ejercita su ingenio encontrará la forma de obtener mejoras económicas en su trabajo. A la hora de divertirse recuerde que no es necesario gastar una fortuna para pasarlo bien.

GÉMINIS 21 MAYO A 20 JUNIO

➤ Su capacidad de concentración será excelente, lo que le ayudará a conseguir grandes avances en su trabajo. Por la noche deberá controlar su tendencia a los excesos en la mesa.

CÁNCER 21 JUNIO A 22 JULIO

No quiera hacerlo todo en su trabajo. Una charla íntima le permitirá descubrir nuevas facetas en la personalidad de un familiar que le sorprenderán. Entendimiento total con su pareja.

► Probablemente habrá problemas de última hora en sus negocios. Tenga calma. Día favorable para la amistad, sin que ello deba traer gastos extras. Buenas relaciones familiares.

VIRGO 23 AGOSTO A 22 SEPTIEMBRE

► No se aferre tanto a sus planes y déjese llevar más por la improvisación. Si tiene hijos pueden causarle algún pequeño problema. Viaje imprevisto a la vista, pero con excelente augurios.

► No desaproveche una nueva oportunidad profesional que es muy probable le surja. Dedicará tiempo a conseguir lo que ambiciona. Hoy se mostrará complaciente con su pareja.

► No sea tan individualista en su trabajo y solicite la ayuda que necesita. Día muy favorable para las relaciones amistosas, que resultarán muy gratificante en todos los sentidos.

SAGITARIO 22 NOVIEMBRE A 21 DICIEMBRE

Su capacidad le permitirá resolver
satisfactoriamente tareas y obligaciones
pendientes. En sus relaciones afectivas le conviene
controlar cierta propensión a la soberbia.

CAPRICORNIO 22 DICIEMBRE A 19 ENERO

► Acusará el esfuerzo realizado en su
trabajo, por lo que su rendimiento será
escaso. Un exceso de susceptibilidad por su parte
podría ser motivo de enfrentamiento con un amigo.

ACUARIO 20 ENERO A 18 FEBRERO

La irregularidad en el trabajo no le permitirá cumplir con sus objetivos. Si no controla su mal humor puede tener problemas en el seno familiar. Por la noche dedíguese a descansar.

PISCIS 19 FEBRERO A 20 MARZO

➤ No crea que sus asuntos profesionales saldrán adelante si no les da el impulso que necesitan. La velada será inolvidable, acentuándose la amistad y apareciendo ciertas dosis de nostalgia.

58 | Televisión | Jueves, 19 de septiembre de 2024 | el Periódico Mediterráneo

### La programación de hoy

Medi TV entrevista a Álvaro Ferrer, alcalde de esta pequeña localidad de Els Ports. También se hace eco del concurso de gaiatas de mano

# **'La Panderola'** aborda el cierre del colegio y la MAT en Portell

M. S. N. Castellón

Cuarta y última entrega de la semana de La Panderola (16.00 horas, con redifusión a las 20.00 y a las 23.30), en la que Loles García, Sandra Segarra y Claudia Arrufat vuelven a llevar a las casas de los telespectadores toda la actualidad de la provincia. Y en esta ocasión el magacín de referencia de Medi TV viajará a Els Ports, más en concreto a la localidad de Portell, para analizar con su alcalde, Álvaro Ferrer, algunos de los asuntos que este tiene encima de la mesa para mejorar la vida de sus vecinos.

Y hay dos que sobresalen sobre el resto, como son el cierre del colegio y el controvertido proyecto de la nueva línea de muy alta tensión (MAT). Sobre el primero y más reciente, Portell se ha quedado con solo un escolar, que ahora debe ir todos los días a Cinctorres.

La Panderola también se hace eco del concurso de la gaiata de mano, celebrado recientemente

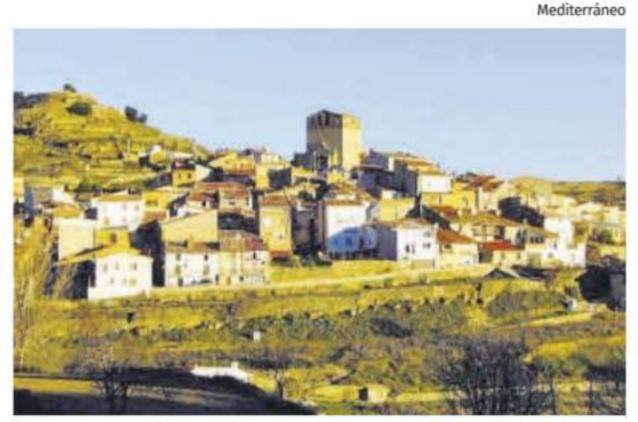

Imagen general de Portell, que hoy será protagonista en 'La Panderola'.

con motivo del 773 aniversario de Castelló y que tuvo como ganadora al sector número 5, Huerto Sogueros. Así, intervendrán en el espacio su presidente, José Naranjo; y Jorge Frías, que fue el autor de la elaboración del monumento.

En cuanto a los programas de producción propia destacan las reemisiones de *Jaque mate* (13.00), en el que Dani Vaquer muestra sus conocimientos en ajedrez para ayudar a los telespectadores a mejorar sus prestaciones en esta disciplina deportiva, y de Juntos hablamos de alimentación saludable (13.30), con la última entrega del espacio de Consum. En esta, Loles García elaboró un plato de pasta con peras conferencia y queso.

La actualidad podrá conocerse en el Boletín informativo (14.00), que también incluye un pequeño apartado de Mediesports. ■

### À Punt

El presentador invita a conocer la magia de la capital de la Marina Baixa en un nuevo episodio de la cuarta temporada del programa

Hu Zhao descubre las tradiciones de Vila Joiosa en el programa **'Xino Xano'** 

MARÍA BAS València

Hu Zhao vuelve con una nueva aventura, esta vez explora Vila Joiosa, conocida por sus casas coloridas y una rica tradición gastronómica. En este capítulo, Hu Zhao investiga a fondo cómo se cocina la pebrereta y cuáles son los ingredientes clave para preparar este delicioso plato que combina sabores dulces y salados. Durante su estancia, el presenta-

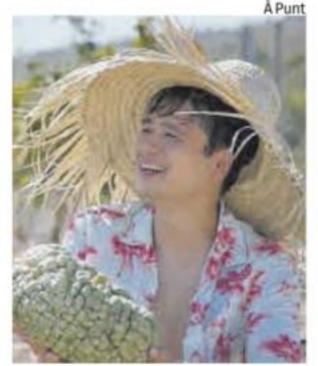

Hu Zhao.

dor valenciano más chino se encuentra con el Grupo de Danzas Centener en el barrio de la Ermita, que este año celebra su 30° aniversario. Y también, tiene la oportunidad de tocar los platillos con la Banda Ateneu, una institución musical de la localidad que cuenta con 95 años de historia.

Además, Hu Zhao experimenta la rica vida cultural de Vila Joiosa y visita el Café Mercantil, el bar más antiguo de la ciudad y también participa con Silvia en la novena, una tradición marítima que empieza el primero de septiembre con baños relajantes en el mar, especialmente al trencall de la maror. Además, Hu Zhao destaca las cualidades de este pueblo alicantino con una canción, que ya está disponible en las redes sociales del programa.

Para Hu Zhao «es muy difícil resumir todo el que he vivido en Vila Joiosa. La Vila es una mezcla de salado y dulce, como la pebrereta, que es dulce y salada». ■ Atresplayer

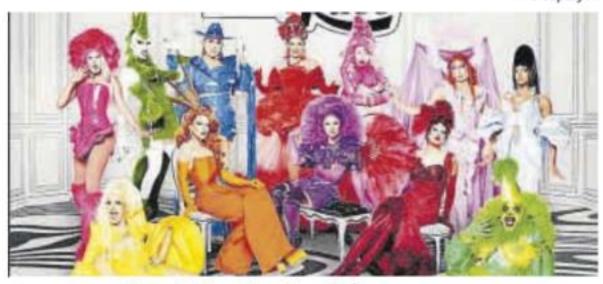

Las nuevas reinas de 'Drag Race España'.

### Atresplayer

### La nueva temporada de 'Drag Race España' se estrena el domingo

La cuarta edición de *Drag Race España* abre sus puertas el domingo en Atresplayer (20.00 horas). Supremme de Luxe se vuelve a poner al frente del formato. Junto a la presentadora, el jurado lo conforman Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking. Angelita la Perversa, Chloe Vittu, Dita Dubois, Kelly Passa!?, La Niña Delantro, Le Cocó, Mariana Stars, Megui Yeillow, Miss Khristo, Porca Theclubkid, Shani Lasanta y Vampirashian son las nuevas reinas de *Drag Race España*. ■

Mediaset



Dani Martínez graba en Sevilla la nueva apuesta de Mediaset.

### Novedad

### Dani Martínez vuelve a Telecinco con 'La noche del gran show'

En un ambiente cargado de humor, emoción y sorpresas en el que Dani Martínez exhibirá su capacidad para improvisar y conectar con el público; y ante un auditorio entregado, en el que cualquier persona puede convertirse en estrella sobre el escenario: así se desarrollará *La* noche del gran show, el nuevo programa que prepara Telecinco para el prime time y cuya grabación dio comienzo ayer en Sevilla. Es una adaptación del exitoso formato británico *The Big Show*. ■

Mediterráneo



Alejandra Rubio tendrá su propia docuserie.

### Con Cuarzo

### Alejandra Rubio graba la propia docuserie sobre su maternidad

Alejandra Rubio protagonizará su propia docuserie. Teniendo en cuenta que ya se encuentra en producción, que realiza Cuarzo, la primera temporada del formato haría un seguimiento del embarazo de la nieta de María Teresa Campos. Siguiendo los pasos de otras *influencers* como Georgina Rodríguez, María Pombo, Dulceida o Marta Díaz, habría empezado a grabar con una productora. ■

#### 08.00 Kids Club. Programa infantil para aprender ingles.

- 09.00 Eva Luna, Telenovela, Emisión del capítulo 46.
- 10.00 Boletín informativo. Incluye el espacio deportivo Mediesports.
- 10.30 La Panderola. Con Loles García. Sandra Segarra y Claudia Arrufat
- 12.00 Els vidiets de les xarxes. 12.30 Opinió pública.
- 13.00 Jaque mate. Con Dani Vaquer.
- 13.30 Consum. Juntos hablamos de alimentación saludable. Hoy, plato de pasta con peras conferencia y queso; y peras con queso pecorino y pistachos.

#### 14.00 Boletín informativo. Resumen de las noticias más destacadas de la jornada. Incluye Mediesports, con Javi Mata y Jorge Sas-

- 14.30 Cocina fácil con @soyloles.
- 15.00 Eva Luna. Telenovela. Redifusión del capítulo 47.
- 15.45 Boletín informativo.
- 16.00 La Panderola. Con Loles García. Sandra Segarra y Claudia Arrufat
- 17.30 Opinió pública.
- 18.00 Aventurístico.

triques.

19.00 Boletín informativo. Incluye Mediesports, con Javi Mata y Jorge Sastriques.

### Medi TV Castellón



16.00 La Panderola. Loles García, Sandra Segarra y Claudia Arrufat repasan la actualidad del día en la provincia.

07.00 Love Shopping TV Cuatro.

07.30 ¡Toma salami!

10.25 Viajeros Cuatro.

14.00 Noticias Cuatro.

15.30 Todo es mentira.

20.00 Noticias Cuatro.

**15.10** El tiempo.

19.00 ;Boom!

11.30 En boca de todos.

Con Nacho Abad.

Con Alba Lago.

14.55 ElDesmarque Cuatro.

Con Manu Carreño.

Con Risto Mejide.

18.00 Lo sabe, no lo sabe.

Con Xuso Jones.

Con Christian Galvez.

Con Diego Losada y Mónica

08.25 Callejeros viajeros.

#### 19.30 El nostre mercat

- 20.00 La Panderola. Con Loles García, Sandra Segarra y Claudia Arrufat
- 21.30 El banc de les confessions. 22.00 Aventurístico. Redifusión.
- 23.00 Boletin informativo. Incluye Mediesports, con Javi Mata y Jorge Sastriques.
- 23.30 La Panderola. Con Loles García y Claudia Arrufat, Redifusión.
- 01.00 Cine.
- 02.40 La Panderola. Redifusión de los meiores momentos emitidos el miércoles.
- 04.35 Reportajes Medi TV.
- 06.10 Cine.

#### La 1

- 06.00 Telediario matinal.
- 08.00 La hora de La 1. 10.40 Mañaneros.
- Con Adela González.
- 14.00 Informativo territorial. 14.10 El gran premio de la cocina. Con Lydia Bosch y Germán González.
- 15.00 Telediario 1.
- Con Alejandra Herranz. 15.50 Informativo territorial.
- 16.15 El tiempo.
- 16.30 Salón de té La Moderna.
- 17.30 La Promesa.
- 18.30 Valle Salvaje. 19.25 El cazador.
- Con Rodrigo Vázquez.
- 20.30 Aqui la Tierra. Con Jacob Petrus.
- 21.00 Telediario 2. Con Marta Carazo.
- 21.40 La Revuelta. Con David Broncano.
- 22.50 59 segundos.
- Con Gemma Nierga. 01.15 Nuestro cine. Loving Pablo.
- 03.05 La noche en 24 horas. Con Xabier Fortes.

**A Punt** 

- 07.00 Les noticies del mati. Con Xavier Borràs.
- 10.00 Bon dia, Comunitat Valenciana. Con Ximo Rovira y Gemma Juan.
- 13.00 La via verda.
- Con Mathies Muñoz. 14.00 A Punt Noticies. Migdia. Con Marta Ventura.
- 15.15 La cuina de Morera. Con Jordi Morera.
- 15.35 Atrapa'm si pots. Con Oscar Tramoyeres.
- 16.45 Tornar a casa. 17.40 Escola d'infermeria.
- 18.30 En directe. Con Alex Blanquer.
- 20.25 Grada 20:30.
- 21.00 A Punt Noticies. Nit. Con Amparo Fernández.
- 21.50 A la saca. Con Eugeni Alemany.
- 22.45 Xino-xano. Al trencall de la maror, La Vila Joiosa, Bocairent y Alcossebre.
- 02.15 Grada 20:30. 02.45 A Punt Noticies. Nit.

### La 2

- 09.30 Aquí hay trabajo.
- 09.55 La aventura del saber. 10.55 La 2 express.
- 11.05 Documenta2.
- 11.55 Al filo de lo imposible. 12.25 Las rutas D'Ambrosio.
- 13.25 Mañanas de cine.
- El vengador del Sur.
- 14.45 Curro Jiménez. La Dolorosa.
- 15.45 Saber y ganar.
- Con Jordi Hurtado. 16.30 Grandes documentales.
- 18.00 Documenta2.
- 18.55 Grantchester.
- 19.40 Culturas 2. Con Tània Sarrias.
- 20.15 Mi familia en la mochila. Ruta del Cóndor: Ouito-Máncora-Trujillo.
- 20.40 Reformas extraordinarias de George Clarke. Estación de policia, Yorkshire del Oeste.
- 21.30 Cifras y letras. Con Aitor Albizua.
- 22.00 ¡Cómo nos reimos! 00.00 LateXou con Marc Giró.

**Paramount Network** 

11.30 Cinexpress, 12.10 Embruja-

das: Matad a Billie. 13.05 Colombo:

Colombo y el asesinato de una es-

trella del rock, 15.05 Agatha Chris-

tie: Poirot: Cuatrocientos mirlos.

16.10 Los misterios de Murdoch. El

rebelde y el principe y El molesto

planeta rojo. 18.10 Los asesinatos

de Midsomer. Sangre en la montu-

ra y La tierra silenciosa. 22.00 Cine:

A Good Man. 00.05 Cine: Triple

15.00 Los Green en la gran ciudad.

15.55 SuperKitties. 16.45 Hailey,

a por todas! 17.40 Rainbow High

Shorts. 17.50 Hamster & Gretel.

19.00 Kiff. 19.55 Bluey. 20.50 Los

Green en la gran ciudad. 22.25 Pro-

digiosa: Las aventuras de Ladybug.

22.50 Pequeños Cuentos Chibi.

22.55 Prodigiosa: Las aventuras

de Ladybug. 23.45 Los Green en la

gran ciudad. 01.45 Prodigiosa: Las

amenaza. 02.00 Pata negra.

**Disney Channel** 

**01.10** ¡Ay, Carmen!

#### Antena 3

- 06.00 Ventaprime.
- 06.15 Las noticias de la mañana. 08.55 Espejo público.
- Con Susanna Griso. 13.20 Cocina abierta con Karlos
- Arguiñano. 13.45 La ruleta de la suerte.
- Con Jorge Fernández. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
- Con Sandra Golpe. 15.30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie
- Riqueiro y Alba Dueñas. **15.35** El tiempo.
- 15.45 Sueños de libertad. 17.00 Y ahora Sonsoles.
- Con Sonsoles Onega. 20.00 Pasapalabra.
- Con Roberto Leal. 21.00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther
- 21.30 Deportes.
- 21.35 El tiempo.
- 21.45 El hormiguero. 22.45 El peliculón. Mamá o papá.
- 01.05 Cine.

Clan

### Al final del camino.

### Nova

17.05 El gran show de Baby Shark. 17.26 Milo. 17.47 Las pistas de Blue y tú. 18.09 Simon. 18.25 Petronix. 18.49 Hello Kitty, super style! 19.00 El refugio de Audrey. 19.11 Polinópolis. 19.33 Tara Duncan. 19.57 Héroes a medias. 20.08 Superthings Rivals of Kaboom. 20.16 Monster shaker. 20.38 Henry Danger. 20.59 Una casa de locos. 21.21 Bob Esponja. 21.43 Henry Danger. 22.05 Danger force.

### Boing

#### 16.43 Teen Titans Go. 17.37 El asombroso mundo de Gumball. 18.28 El mundo de Craig. 18.56 Beyblade X. 19.22 Teen Titans Go. 19.48 Tiny Toons: Looniversidad. 20.15 Doraemon, el gato cósmico. 21.47 Los Thunderman, 22.40 El asombroso mundo de Gumball. 23.28 Dragon Ball Super. 23.53

Pokémon: sol y luna. 00.18 Teen

Titans Go. **01.05** Steven Universe.

01.40 Viajes definitivos Pokemon.

### 21.15 First Dates

**21.00** El tiempo.

Cuatro

22.50 Horizonte. Con Iker Jiménez.

20.45 ElDesmarque Cuatro.

Con Ricardo Reyes.

- 01.50 ElDesmarque madrugada.
- 02.30 The Game Show. 03.10 En el punto de mira.

08.30 Joyas TV. 09.45 La tienda de Galería del Coleccionista. 10.40 Caso abierto. Emissión de cuatro episodios. 14.30 Cocina abierta con Karlos Arguiñano. 15.00 Emanet. 16.00 Esposa joven. 16.55 La viuda de blanco. 18.45 La fea más bella. 20.00 Si nos dejan. 21.45 La ley del amor. 02.30 Interwetten VIP Casino. 03.10 A un paso del cielo. 03.10 A un paso del cielo. 03.10 A

### Neox

un paso del cielo.

#### 06.00 Hoteles con encanto. 07.00 Neox Kidz. 10.00 Modern Family. Emissión de cinco episodios. 12.25 Los Simpson. 16.10 The Big Bang Theory. Extirpando las entrañas de un pez, La simulación Santa Claus, La equivalencia del sándwich vegetal. 19.45 Chicago P.D. Aferrado a la salvación, Fagin, Ejército de uno, Encrucijada, Reforma, No leo las noticias. 02.35 Jokerbet: ¡damos

juego! 03.15 The Game Show.

Tele 5

- 08.55 La mirada crítica.
- Con Ana Terradillos. 10.30 Vamos a ver. Con Joaquin Prat y Patricia
- Pardo. 15.00 Informativos Telecinco.
- Con Isabel Jiménez y Ángeles Blanco.
- 15.25 ElDesmarque Telecinco. Con Lucia Taboada. **15.40** El tiempo.
- 15.45 El diario de Jorge. Con Jorge Javier Vazquez.
- 17.30 TardeAR. Con Ana Rosa Quintana. 20.00 Reacción en cadena.
- Con Ion Aramendi. 21.00 Informativos Telecinco. Con Carlos Franganillo y
- Leticia Iglesias. 21.35 ElDesmarque Telecinco.
- Con Matías Prats Chacón. 21.45 El tiempo.
- 21.50 Gran Hermano.
- Con Jorge Javier Vázquez. 02.00 Gran Madrid Show.
- 02.20 ¡Toma salami! 03.00 El horóscopo de Esperanza
  - Gracia.

### DMAX

#### 12.16 Alienigenas. La infección alienígena y El proyecto híbrido. 14.06 Expedición al pasado. La ciudad perdida del jaguar blanco y El botín perdido de Dillinger. 15.57 La pesca del oro. Nieve cegadora y Dolor en el hielo. 17.47 Pesca radical. 18.42 Pesca radical. 19.38 Joyas sobre ruedas. 21.30 ¿Cómo lo hacen? 22.30 Alienigenas. y La gran revelación OVNI. 00.24 Ab-

ducción alien Travis Walton.

### FDF

06.12 Love Shopping TV FDF. 06.42 Miramimúsica. 07.00 ¡Toma salami! 07.09 Love Shopping TV FDF. 07.39 Los Serrano: Enhorabuena por el programa. 09.21 Aida. Emissión de tres episodios. 13.00 La que se avecina. 22.55 Cine: 2 Fast 2 Furious. A todo gas 2. 00.58 La que se avecina: Un salvaslip antibacteriano, un borderline gemelier female friendly y la operación coleton. 02.39 The Game Show.

09.00 Aruser@s. Con Alfonso Arus.

La Sexta

- 11.00 Al rojo vivo.
- Con Antonio García Ferreras. 14.30 La Sexta noticias 1º edición.
- Con Helena Resano.
- **15.15** Jugones. Con Josep Pedrerol.
- 15.30 La Sexta meteo.

17.15 Más vale tarde.

- 15.45 Zapeando. Con Dani Mateo.
- Con Cristina Pardo e Iñaki Lopez. 20.00 La Sexta noticias 2ª edición.
- Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez.
- 21.00 La Sexta Clave.
- Con Joaquín Castellón.
- 21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes. 21.30 El intermedio.
- Con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.
- 22.30 El taquillazo. Mortal Kombat.
- 01.00 Cine.
- El triángulo del diablo. 02.40 Pokerstars.

### Teledeporte

- 08.45 FIA Formula 4. 09.40 Territorio montaña FEDME.
- 09.55 Tierra de campeones. 10.10 Campeonato de España de
- Gravel. 10.20 FIFA Futsal World Cup. España-Nueva Zelanda.
- 11.55 Campeonato de España de Tenis de Mesa inclusivo.
- 14.00 World Triathlon Cup. Esprint: prueba elite masculina.
- 15.10 Juegos Paralimpicos de Paris 2024. 17.05 Juegos Paralimpicos de
- Paris 2024 18.35 #somos triation.
- 18.50 Racing for Spain.
- 19.20 Moto Avenue.
- 19.35 Sydney Marathon. 22.15 Vuelta Ciclista a España. Infiesto - Valgrande-Pajares. Cuitu Negro: La clásica ciclista española alcanza su edición 79, con un recorrido

de 3265 kilómetros reparti-

dos en 21 etapas. 00.15 Unicredit Youth America's Cup.



### SÍGUENOS EN TODAS TUS REDES

WWW.ELPERIODICOMEDITERRANEO.COM

aventuras de Ladybug.

- @ELPERIODICO.MEDITERRANEO @PERIODICOMEDITERRANEO
- @EPMEDITERRANEO\_BOT Mediterráneo
- @PERIODICOMEDITERRANEO
- @EPMEDITERRANEO
- EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO
- In EL PERIÓDICO MEDITERRÁNEO



### La teua EXPERIÈNCIA



Si vas abandonar els teus estudis per a incorporar-te al món laboral i has aprés la teua professió en el teu lloc de treball.

Si has realitzat activitats que no has cobrat però que t'han permés adquirir competències d'una professió.

Si t'has format per vies no acadèmiques, la Generalitat Valenciana t'acredita com a professional.

## (RE)CONEIXEM els teus coneixements.

### Aconseguix el teu títol.

Perquè l'experiència és un grau, el coneixement un valor i el (RE)CONEIXEMENT, un títol.

### Informa't en:

Institut Valencià de Qualificacions Professionals www.ceice.gva.es Teléfon 960 038 618\*













